





2,10,1,1

E Thy Cubio

# DELLE LETTERE DI M. PIETRO BEMBO VOLUME QUARTO.

## DELLE LETTERE

DI MESSER

## PIETRO BEMBO

CARDINALE

A PRENCIPESSE E SIGNORE,

Ed altre Gentili Donne scritte .

VOLUME QUARTO



#### IN VERONA CIO IOCCXLIII.

Presso Pietro Antonio Berno, Libraro e Stampatore nella Via de' Leoni.

CON LICENZA DE SUPERIORI

#### Alla Molto Magnifica e valorofa Madonna

### LISABETTA QUIRINA.

O non son ben certo, molto Magnisica e valorosa Madonna Lisabetta, che quello che molti Savi
banno detto sia vero; cioè, che la virit, sì come
quella, che per se sieste, che la virit, sì come
quella, che per se sieste, che bisogno; ma solo se medesima apprezzi, ed appetisca: tredo io bene savza
alcun fallo, che se in lei cade o può in alcun modo cadere voglia di cosa da lei dissinuta, e suori
di lei posta, ch'ella ami, e procuri questa una; cioè
di essere veduta e conosciuta, ed oltre a sio ezian-

dio predicata e laudata: auzi sono io certo, che se ella pure di se stessa si gode, e chiamasi del suo sole valere per contenta, in ogni modo diviene la sua letizia in molti doppi maggiore lodare e celebrare udendosi . E certo , se io non sono ingannato , quella virtù, che fra noi abita, e con effo noi ufa, suole effere d'onore, e di gloria vaga, e disiderosa; quale , che si sia poi quella , che nel seno , e nella immaginazione de' Filosofi più che ne' costumi degli uomini vive, e dimora. Per la qual cosa io ho sempre stimato, che il valore taciuto, e passato con silenzio si possa meritamente poco avventurato chiamare ; e per il contrario bo giudicato molto felici , e fortunati quei valorosi uomini, e quelle virtuose donne, le quali banno trovato chi i loro nobili costumi, e le loro eccellenti qualità abbia con chiara voce , ed eterna renduto illustri , e perpetue : il che Senza alcun fallo è a Vostra Magnif. in parte adivenuto: conciosiacosa, che ella di somme lode, e di incomparabile onore degna effendo , ba molti avuti , che di lodarla, e di onorarla banno con ogni loro Budio nelle voci , e nelle scritture loro procacciato; ma innanzi ad ogni altro, che la vostra singular virtù conobbe, e conoscendola non la tacque, quantunque egli già vecchio, e canuto di voi notizia avesse, . fu Monsignor Illustrissimo Bembo : il quale , e parlando, e ferivendo, e poetando ha molte volte, ed in molmolti modi le vostre laudi, e la vostra eccellenza esaltata; a la quale essendo ella per se stessa chiara, e luminosa, ed oltre a ciò ornata di antichissima gentilezza, e di maravigliosa corporal beltà dotata, e nella più nobile, e più riguardevol parte del mondo, che la vostra inclita Venezia è, locata, s posta, niuna cosa mancava a farla interamente felice , fuori che alcuno nobil maestro , che nelle sue scritture con pronto stile , e spedito almeno in alcuna parte la ritraesse : alla qual cosa fare senza aleun fallo solo Monsignor Illustriffimo Bembo atto Sarebbe stato, se la vita di Sua Signoria Reverendiss. avesse al buon voler di lui più lungo tempo in questo studio tenuto compagnia: e certo niuna cosa fu mai da alcuno in tanto prezzo avuta, ne di tanta riverenza degna riputata, in quanto Vostra Magnif. fu appresso quel santissimo uomo nell'ultima sua vecchiezza tenuta; siccome Sua Siguoria Illustrissima per molti fegni dimostrava. La quale riverenga in quella maniera, che conceduta ne è, disiderando noi di seguire, abbiamo voluto mandare a Vostra Magnif. il presente quarto Volume delle lettere da Sua Sign. Illustrissima in diversi tempi a diverse nobili donne, ed a Vostra Magnif. medesima scritte : preziosissima opera, e del vostro nome degnissima riputandolo; perocche noi abbiamo sempre stimato, che fra tatte l'umane operazioni niuna ne sia più malagevole a fare,

re, che lo scriver bene, e leggiadramente: non solo le alte materie, e gravi, e magnifiche, ma queste timili, e rimesse ancora parimente: le quali tanto più faticoso è con alcuna degnità dettare, quanto esse niuno apparente ornamento pare, che comportino; sì come quelle che a guisa di semplici, e pure vergini , la lero piacevolezza ornandosi , diminuiscano . Per la qual cosa il leggiadramente fare quello, che niuna notabil leggiadria in se riceve, e per la comune, e pubblica via camminando, dal popolo, e dal vulgo deviare, credo io, che radi siano coloro, che bene, e laudabilmente facciano. Laonde io reputo fanza alcun dubbio, che fra le stritture di Monsignor Illustriffimo Bembo , quantunque elleno tutte di maravigliosa vaghezza ornate, e di prudenza, e di gravità, e di amabilissima dolcezza ripiene siano; nondimeno i volumi delle volgari lettere debbano da ciascuno esfere non meno di alcuna altra apprezzates e care tenute : e spezialmente questo presente quarto volume, che noi ora a Vostra Magnif. doniamo: però che ne' precedenti libri la materia, e le cose banno il più delle volte, quanto questo semplice stile sostiene, abbondevolmente porto e ragioni, e parole, onde egli quelle lettere dettasse; ma questo per lo più in salutando, in visitando, in ringraziando, in raccomandando si spende, le quali materie sono per se steffe di argomento povere, ed ignude, e oltre a cià da

da ogniuno ogni di feritte, e trattate : per il che Sanza fallo più questo libro stimar si debbe, che alcuno degli altri; siccome quello, che di arida fonte, ed oltre a ciò da molti tutto il di fecca, e rasciutta, in tanta copia le sue dolcissime, e purissime onde ba derivar saputo: tale adunque stimando noi esser questo quarto volume, quale io detto bo, a Vostra Magnif. lo mandiamo; come a colei, che ben degna è della più vaga, e più cara opera, che quella gloriosa memoria lasciato ne abbia; certissimi rendendoci, che ciò fia ed a voi sommamente grato, siccome quella, che a leggere, ed a dettare vaghe scritture, e terse avvezza, meglio, ch'alcun altra la dolcerza, e la purità di questa conoscer potrete; e a la felice anima di lui sopra modo caro, sentendo che esse siano de colei, il cui giudicio egli cotanto stime, volentieri lette , e siccome noi speriamo , pienamente approbate, e commendate.

Di Vinegia . Agli 15. di Marzo MDLII.

A V. Mag. deditissimo

Gnaltere Scotte .

### AI BENIGNI LETTORI.

E fusse state possibile nasconder le lettere che nella seconda parte di questo volume contengonfi, ch' elle non fi fuffero eziandio fanza la nostra stampa divulgate; noi non le aremmo impresse : conciosia che la materia, la quale esse trattano, ed il loro stile giovenile, e delicato potrà per avventura parer a molti non conveniente a l'Autore di esse, siccome troppo molle, e troppo vezzoso: e certo se gli uomini nascessero vecchi, ed ornati delle dignità, e de' gradi, a' quali si perviene poi alle volte in processo di tempo, tutte le loro azioni doverebbero effere d'un medesimo tenore grave, e costumato; e spezialmente le Scritture, sì come più perpetue, e più universalmente vedute, e considerate ; ma poi che alla vecchiezza non fi può venire per altro cammino, che per la via delle

delle più fresche età di mano in mano; e poi che la fortune varia, e muta le nostre condizioni, ed i nostri flati come le piace; se non è biasimo, che i vecchi, e le persone graduate scrivano come alla vecchiezza, e al grado loro fi richiede, perchè si debbe riprendere che essi abbiano scritto gioveni, e fecolari quello, ed in quel modo, che alla gioventa, ed a' secolari non fu gran fatto disdicevole? le Scrieture non ingraviscono, e non divengono canute con i loro Autori, e compositori; ma si rimangono nella loro età, e nella loro giovinezza sempre, e noi ci mutiamo. Chi può a buona equità maravigliarfi, che e campi i quali producono di state utili frutti , abbiano vani fiori di primavera generato? il bue, che telte ara, giovenco scherzò, e Licurgo, e Solone, e Catone, e Mario, piansero nelle cune come gli altri fanciulli fanno; e non furono così severi nè così rigidi nella prima età come nella estrema. Coloro dunque a cui non dispiacerà di leggere queste lettere, siano da noi caramente pregati di rammemorarsi, che elle furono dettate, non da quel canuto Signore, che effi videro, ma da un giovane di privata condizione nella fua nuova età: ed insieme siano pregati di ricordarsi, che nè esso le pubblicò vivendo, anzi le celò, e nascosele; nè noi le pubblicheremmo ora morto lui, se elle non fuffefuffero prima per furto state divulgate, e di una in altra mano venute in potere di molti, i quali per avventura le sarebbono stampare; sì come noi abbiamo indizio, che alcuni aveano intenzion di fare: i quali sarebbono costretti di stamparle scorrette, sì come quelli, che non le possono avere emendate: conciosa, che chi scrive, e copia in fretta, e di nascosto non possia altrimenti scrive-, che scorrettamente: ed oltre a ciò forse non iscancellerebbono alcune cose, che noi abbiamo cancellate; le quali male sarebbe, che sossimo cancellate; le quali male sarebbe, che sossimo cancellate; le quali molt non della vaghezza di queste lettere, nè del diletto de' discreti Lettori. Di Vinegia. Agli 15. di Marzo 1552.



# DELLE LETTERE DI M. PIETRO BEMBO PARTE PRIMA.

A Madonna Lucrezia Borgia Duchessa di Ferrara.



O venni bene jeri a V.S. parte per farle intendere di quanto affanno e cordogio m' erano le sue disavventure, e parte per confortarnela, come io potessi il meglio, e pregarla a darsene pace, intendendo io che voi ve ne affligi-

gevate oltra modo. Ma non m'è venuto fatto potermi in ciò soddissare nè nell' una cosa nè nell'altra. Che tosto che io vidi voi in quelle tenebre e in quel nero drappo mesta e lagrimosa giacere, ogni senso mi fi ristrine nel cuore, e stetti buona pezza fenza poter niente dire, o almeno senza saper ciò che io mi dicessi. E più tosto bisognoso io di conforto, che possente a darne altrui, consusa l'anima dalla pietà di quella vista tra mutolo e scilinguato Lettere del Card. Bembe Vol. IV. A mi mi dipartì: siccome vedeste, o poteste vedere. La qual cola se forse m'è avvenuta perciò, che a voi non facesse nè di mia doglianza nè di mio conforto mestiero, siccome a colei, la quale e conoscendo la mia verso lei osfervanza e sede, conosce parimente il mio dolore per lo fuo, e alla confolazione piglia per te l'effa dalla fua infinita fapienza conforto fenza altrende attendernelo, meno mi doglio di me stesso e della poca mia vertù, che intanto m'abbandon sse a quel tempo. Ma se pure e in questo e in quello ho a farne a voi parevole segno, dico, che in quanto alla noja, senza fallo alcuno nessuna altra via avea la fortuna da potermi compiutamente far tristo e doloroso, che questa, dando a voi di dolervi e di attriftarvi cagione: nè poteva suo strale alcuno passarmi tanto nell' anima, quanto quello, che mi veniva dalle vostre lagrime bagnato a ferire. In quanto poi alla consolazione e conforto, altro non so che dirvi, se non che vi ricordiate, che ogni nostro dolore ammollisce e fa minore il tempo, il qual tempo indugiare e non prevenir col configlio tanto più a voi si disdice, quanto da voi maggior prudenza è aspettata, la quale per le cotidiane pruove della vostra vertù s'aspetta sommissima in ogni avvenimento e caso. Che se bene ora voi quel vostro così gran padre avete perduto, che maggiore la fortuna medesima dare nol vi potea, non è perciò questo il primo colpo, che avete dalla vostra nemica e maligna disavventura ricevoto. Anzi dee oggimai l'animo vostro aver fatto il callo alle percosse degli avversi casi, tante e sì gravi n'avete voi sofferute per lo addierro. Oltra che, perciò che così portano per avventura le presenti condizioni, che si saccia, non è da commettere , che alcuno creder possa, che voi non santo la caduta, quanto ancora la stante vostra sortuna piagniare. Ma per avventura io sono poco prudente, che a voi queste cos scrivo. Perché farò sine umilmente raccomandandomivi. State sana. A' 2. d'Agosto 1503. In Ostellato.

#### Alla Ducheffa di Ferrara.

D Uona pezza è, che io ho questa penna in ma-D no per ringraziarvi del cortelissimo ufficio della vostra salutevole visitazion d'jeri, che vi degnaste di fare venendo alla mia dimora ed al mio medesimo letticciuolo a vedermi, ed a confortarmi, e a dimorarvici per buono spazio. Ma non truovo principio a ciò fare ; credo perchè è tanto infinito il debito, che le parole, che finite fono. non v'aggiungono. Perciocchè così m'ha la vostra visitazion levato ogni languor della febbre, nella quale io era, anzi pure del tutto cacciato e rimosto il gravistimo mal mio: come arebbe fatto una delle celestiali effenze mandatami di là su a guarirmi, che col folo aspetto o solo toccar di polio m'avesse ritornata la primiera fanità mia. A che tuttavia voi aggiugneste quelle care e dolci vostre parole piene d'amore e di letizia e di vitalissimo conforto. Serberò adunque la memoria di questo obbligo insieme con gli altri nell'ani. mo, il quale ad ogni infinita cosa, per esfere egli infinito, dà luogo. Credo domani follevarmi. In questo mezzo alla buona vostra grazia mi raccomando. A' 22. d'Agosto 1503. Di Ferrara.

n z

#### PARTE PRIMA.

#### Alla Ducheffa di Ferrara. A Medelana.

CE io non prelà da voi licenza mi sono qui ve-I nuto, è ciù stato perciò, che io pensava di lubito ritornarmene. Ora sì perchè ad Ostellato, come io vi diffi, per la Corte del Signor Don Alfonso egni vettovaglia è meno venuta; e sì perchè così portano le ore, ricordandomi che io v' avea la state passata promesso di far questo verno a Ferrara, io mi ci rimarrò, massimamente che andando le cose del morbo bene, come vanno, voi non dimorerete guari tempo a ritornarci ancor voi, aggiunto che Meffer Ercole eziandio minaccia di farmici ritener mal mio grado, se io dico di partirmi. Tuttavia io ci starò riguardosamente, e se voi non rifiutate ognuno, che quinci viene, io verrò a farvi alle volte riverenza: la qual cola vorrei o poter fare così spesso, come io disidero, o disiderar di farla così rado, come io posso. Alla cui buona grazia bascio la mano. A' 2, di Novem bre 1503. Di Ferrara.

#### Alla Duchessa di Ferrara,

Pure anco il mio travagliato bigio s'è cangiato in trifto nero; ed i mici prefi auguri,
ficcome quelli di Voftra Signoria hanno avuto
troppo vero annunziamento. Meffer Carlo mio folo e caro fratello unico foftegno e follazzo della
mia vita fe n'è al cielo ito con la maggior parte del cuore mio; il quale io giunto qui non folamente morto ho ritrovato, ma ancora fepellio;
perchè il verso della Bibbia da me a sorte letto

per augurio delle future cose nel mio partir da voi, bene in tutto si facesse vero : Obdormivitque cum patribus suis, & sepelierunt eum in civitate Das vid . Ahi fiera e maladetta difavventura : non ti bastavano le ingiurie, che per lo addietro fatte m'avevi a ciascun passo della mia vita così dispettote e così gravi le tu ancora quella ferita non mi davi, della quale nessuna più profonda potevi darmi ne più mortale non uccidendomi, e se colui, il quale folo, e le avverse cose in mio leogo fote' entrando mi facea più leggiere, e le liete, che pothe tuttavia ho vedute, alla loro parte venendo mi tornava più foavi, nel fiore della fua giovanezza non mi toglievi. Mando per li mici che io ho a Ferrara lasciati, e qui mi rimarrò, per non lasciar almeno a questi di di tutto orbo il mio vecchio e dolorato padre, che certo ha bilogno di conforto. Di mio ritorno niente vi dirò, che non fo che dirne. Basciovi la mano, e quanto posso, vi priego, che non isdegniate, dove io per voi adoperar mi poffa ; racconolcermi per voftro fervo, che tanto meno infelice mi tertò, quanto più vi degnerete comandarmi. State fana . A' s. di Gennajo 1504. Di Vinegia.

#### Alla Duchessa di Ferrata:

E lagrime, alle quali mi fetivete effere stata constretta leggendo nelle mie lettere la morte del mio caro ed amato fratello Messer Carlo, sono dolcissmo rifrigerio state al mio dolore, se cosa dolce alcuna m'è potuta venire a questo tempo. Che il sentire, che voi così amichevolmente A 2 del

del mio cordoglio vi fiate doluta, ha fuperato non fo come tutti gli altri conforti, che mi fono stati o per lettere, o altramente dati in questo mio durissimo e acerbissimo caso. Ringraziovi adunque di ciò grandemente, e tengovene quel maggiore obbligo, che può tenere uno, il quale delle sue speranze e di ogni tranquillità della sua vita caduto infortunatissimo ed afflittissimo si dimora. E quanto più potrò, con quella pazienzia, alla quale mi confortate, cercherò di topportare il pelo della mia difavventura, che certo è gravissimo, pigliando della fortezza di voi nelle vostre avversità esempio . A cui batcio la mano . A' 22. di Gennajo 1504. Di Vinegia.

#### Alla Duchessa di Ferrara.

On bisognava che Vostra Signoria sacesse me-co scula del non m'aver molto spesso scritto, che pure che vi ricordiate che io vi ion lervo, questo m'è, e sarà sempre assai. Dal Majordomo vostro ho inteso come sete stata per venir quì questa quaresima, e come sete ora in pensiero di venirci questa Ascensione, Dell' uno meno mi dorrò, se l'altro al suo tempo averà luogo. Io non voglio pregar di ciò voi , che non dee effer mio sì alto priego. Tuttavia se vi degnerete venirci, piglierete, stimo, di questa via diporto e piacere affai. Ma molto più farà quello, che io della veduta vostra prenderò. Intendo da quanti da Ferrara vengono, che voi ora più bella iete, che stara siare giammai: di che mi rallegro con voi. Pregherei eziandio il cielo, che ogni giorno v'accrefcef.

crescesse maggior bellezza, ma considero che non vi se ne può aggiugnere. E poi se con quella face manisses preda di ciascuno, che una sola volta vi mira, che sarebbe, se potesse estre ed avvenisse, che sono sete? Ho avuto molti dolci ragionamenti col Majordomo, e sono per la sua venuta mezzo ricreato delle mie passare nose. Pensar si può, che sia, quando ci verrete poscia voi. Alla cui buona grazia bascio la mano. A' 28. di Marzo 1504. Di Vinegia.

#### Alla Ducbessa di Ferrara.

I O disiderava di venire a farvi ora con Messer Ercole riverenza, e sarebbemi stato utile, non voglio dire necessario, dare questo conforto all' animo mio ingombrato di noje e di trifti penfieri già buon tempo; ma nuova e non aspettata indisposizion corporale causata più tosto da quella della mente, che da altro non mi lascia pure scrivervi, come io vorrei, non che pensare di quinci partirmi. Perchè la vostra mercè mi concederete perdono, se io vi mando queste poche e nude righe, dove molte e accompagnate mandare ve ne doverei, ed io mi conforterò con la speranza di venire a basciarvi la mano, sollevato che io mi sia, se al cielo piacerà di sollevarmi. Delle molte salutazioni, che e Messer Ercole, e Messer Guido, e il Majordomo vostro m' hanno fatte a vostro nome rendo quelle grazie alla dolce vostra umanità, che io posso maggiori. Alla cui buona grazia bascio la mano. State sana. A' 22. di Maggio 1504. Di Vinegia.

## Alla Duchessa di Ferrara.

CE io non v'ho più tosto quegli ragionamenti mandati , che effendo l'anno paffato in Ferrara vi promifi, giunto che io fossi quì, di mandare; scusimi appo voi la morte del mio caro fratello Meffer Carlo, che io oltre ogni mia credenza ritrovai di questa vita passato, siccome tosto che io ci giunfi ve ne diedi contezza; la qual morte sì mi stordì, che a guisa di coloro, che dal fuoco delle faette tocchi rimangono lungo tempo fenza fentimento, non ho ancora ad altro potuto sivolger l'animo, che a questa mia infanabile e penetrevolissima ferita. Perciocchè io non folamente ho un fratello perduto, che suole suttavia esfere grave e doloroso per se, ma ho perduto un fratello, che io solo d'amendue i miei genitori nato avea, e che pure ora nel primo fiore della fua giovanezza entrava, ed il quale per molto amore di me ogni mio volere facendo fuo, neffuna cura maggiore avea, che di tutte le cure alleggiarmi sì, che io agli fludi delle lettere, i quali esso sapea essermi sopra tutte le cose cari, potessi dare ogni mio tempo e pensiero, ed oltre a ciò di chiaro e di gentile ingegno, e per molte fue parti meritevole di pervenire agli anni della canutissima vecchiezza, o certo almeno a cui si conveniva, perciò che egli era alla vita venuto dopo me, the ancora dopo me se ne partisse. Le quali tutte cose quanto abbiano senza fine fatta profonda la mia piaga, voi da quelle due, che la ingiuriosa fortuna in ispazio di poco tempo v'ha date,

date, potrete stimare. Ora, poscia che altro fare non se ne può, e che in me per la tramissione. di questo tempo, volgare e comune medicina più tosto, che per altro rimedio, il dolore e le lagrime hanno in parte dato luogo alla ragione e al diritto conoscimento, della promessa a voi farta e del mio debito sovvenutomi, tali, quali essi fono, ve gli mando, e tanto più ancora volentieri a questo tempo, quanto nuovamente ho inteso voi aver maritata la vostra gentile Niccola, stimandogli non disdicevole dono a così fatta stagione, affine, che poi che io ora per le mie occupazioni effere a parte delle vostre feste non posfo, essi con voi e con la vostra cara e valorosa Madonna Angela Borgía e con la sposa favellino e tenzionino in mia vece, forse non senza i miei molto e da me amati e dal mondo onorati, e di voi domestici e famigliari Messer Ercole Strozza e Messer Antonio Tebaldeo. Ed avverrà, che quello, che altri giovani hanno con altre donne tra follazzi d'altre nozze ragionato, voi nelle vostre con le vostre damigelle e co' vostri cortigiani da me, che vostro sono, leggerete. La qual cosa e farete voi per avventura volentieri, siccome colei, che vie più vaga d'ornare l'animo delle belle virtù, che di care vestimenta il corpo, quanto più tempo per voi si può, ponete sempre o leggende alcuna cosa o scrivendo, forse acciò, che di quanto con le bellezze del corpo quelle dell'altre donne soprastate, di tanto con queste dell'animo formontiate le vostre, e siate voi di voi stessa maggiore, amando troppo più di piacere a voi fola dentro, che a tutti gli altri di fuora . Quantune

que quello infinitamente sa; ed io affai buon guiderdone mi errò avere di questa mia giovenile fatica ricevuto, pensando per la qualità delle ragionate cose in questi sermoni, che possa este che di cotesto vostro medesimo così alto e così lodevole disto leggendogli diveniate ancora più vaga. Alla cui buona grazia e mercè mi raccomando, la mano basciandovi. Il primo di d'Agosto 1504. Di Vinegia.

#### Alla Duchessa di Ferrara.

D Endo insieme con Messer Vincenzo a Vostra N Signoria infinite grazie, della fua dolce cortesia usata in mandarci il Capitolo d'Ant. nel vero tutto grazioso e gentile, il quale sommamente ci è piaciuto, nè ci maravigliamo se a Vostra Signoria è piaciuto altresi. Non scrissi a Vostra Signoria per Messer Ercole, che esso venne qui per fuoco, come si dice, ed appena si lasciò vedere. Nè questi giorni passati ancora ho già buona pezza a Vostra Signoria scritto, che sono stato alquante settimane Padovano e Villano . Pure che Vostra Signoria non dica, che io sia stato villano solamente, essendo stato in mia libertà il dare a Vostra Signoria nuova di me e di villa e d'ogni luogo. M. Ercole m' ha follecitato per nome di Vostra Signoria a mandar fuora gli Asolani molte volte, nè bilognava, che esso me ne sollecitasse mezza una, che non mi fono ancora dimenticato quanto sia l'obbligo, che io a Vostra Signoria tengo, nè dimenticherò mai. Tuttavia alcune mie molto importanti occupazioni non m'hanno lafciato potere fin

fin questo di al sommo disiderio mio di sempre ubbidire Vostra Signoria soddisfare. Ora, siccome io dissi a Messer Ercole, gli ho pure dato l'ulrima mano, ed in quanto per me uscirebbono domani, che non gli ho più a rivedere altrimenti. Quello, che mi può ritenere a lasciargli da me partire ancora qualche giorno e mese, M. Ercole sa, che glien' ho parlato. Così quella medesima fortuna, che molte altre volte m' ha offelo, ed hammi fatto parere altro, che io non sono, per ancora non m' abbandona. Ma io non ne fo oggimai più stima nè caso alcuno. Perciocchè tutto quello, che ella m' ha potuto torre dolce e caro, veggo che ella m'ha tolto; avanzale a tormi folo quelta vita, la quale fono certo che ella m' arebbe già tolta infieme con altre cose, se essa mi fosse o dolce, o cara, come già fu. Ora, che vede, che io la disgrazio e dispregio, me la lascía poco meno, che mal mio grado. Ho avuto a questi giorni lettere da Monsignor Villamel di Valenzia, e molta falutazione per nome di Madonna Giovanna. Esso mi scrive tra l'altre cose, che io lo avvisi del buono stato di Vostra Signoria; il che ho già fatto. Il presente portatore Messer Alfonso Ariosto viene con sommo disiderio di fare a Vostra Signoria riverenza e di conoscerla, già acceso della fiamma, che i raggi della vostra molta virtù gli hanno nel petto appreta, sentendone ragionare altamente molte fiate, col quale jeri in tali ragionamenti confumai dolcissimamente lunga ora. Anzi pure guadagnai, che tutte le altre spendo e consumo in vano. Esso merita la buona grazia di Vostra Signoria sì per questo e sì perchè è nel vero costumato giovane e giudicioso affai, e quanto

#### 12 PARTEPRIMA.

quanto si può gentile. Bascio a Vostra Signoria la mano. Il simile sa Messer Vincenzo. A' 22. di Seta tembre 1504. Di Vinegia.

#### Alla Duchessa di Ferrara.

O avea dilibetato venire a fare a Vostra Signoria riverenza questi giorni prima, che io a cata ritornassi: e così da Bergamo e da Brescia ritornato volea paffare a Mantova, e d'indi a Ferrara, per faziare in alcuna parte la mia annual fete: come fa il presente apportatore M. Alfonso Ariosto; col quale questo ordine era dato già presso che un mefe . Ma giunti, che fiamo ftati qui, abbiamo intefo il Signor Duca Suocero di Vostra Signoria o esfere di questa vita passato, o non lontano ritrovarfi da quel passo: ed il Marchese e la Marchesana effer venuti a Ferrara per questa nuova. Il che m' ha fatto mutar pensiero, non mi parendo questo tempo di poter fare a Vostra Signoria riverenza ripofatamente come io vorrei; e così per configlio di M. Alfonso ho diliberato indugiare a questo carnovale il venire a Ferrara. Quantunque ogni indugio, che io a questa opera intrametto, m'è sopra modo nojolo, istimando pare che V. S. mi tenga per affai freddo e debole fuo mancipio , poichè così lungamente sopporto di mancare alla sua vista. Vostra Sig. si degnerà d'avermene per le dette cagioni iscusato; ed io proccurerò di fatte le feste venirmi ad inchinare a V. Signoria. Oltre a ciò priego e supplico V. S. che non le sia grave sollecitare e astrignere M. Ercole a darmi l'espedizione, che esso mi promise di fare per la stampa degli

Afolani. Che ora giunto a Vinegia, che sarà fra quattro o sei giorni disidero di mandargli alla buona ventura. Vostra Sign. mi farà singolar gazzia adoperare che Messer Ercole ciò faccia, il che esso assia gevolmente potrà fare, e di nessun danno gli sarà. A V. Sig. Illustris. bascio la mano. Agli 8. d'Ottobre 1504. In Verona.

#### Alla Duchessa di Ferrara.

CO bene, che io merito non picciola riprensione, del non avere a Vostra Signoria scritto già buon tempo: tuttavia mi confido impetrar da lei perdono, sì perchè la sua umanità e cortesia è senza fine, e sì perchè nel vero io fono stato continuamente per venire a farle riverenza di giorno in giorno; il che aspettando ho tardato lo scrivere più allungo che io non dovea. Maladette fiano le tante occupazioni degli uomini, che non lasciano fare altrui di se steffi a lor modo: come non fo io. e dubito di non poter fare in alcun tempo, se io non rompo tutte le catene, che mi ritengono, col ferro della disperazione : che spesse volte il mio dolore mi mette innanzi. Ho goduto poco Messer Ercole questi giorni: che sono stato a Padova la maggior parte. Ed ora scrivo a V. Sig. tra molti romori. V. Sig. si degnerà non si scordare, che io fono pure fuo mancipio, e. fe della falutevole fua prefenza fon privo, vie men d'ogni sventura altra non mi dole. Alla cui buona grazia bascio la mano, che Messer Ercole bascierà in mio luogo. Disiderosissimo sempre di sentire di lei ogni felicità. A' 10. di Novembre 1504. Di Vinegia.

#### PARTE PRIMA. 14

#### Alla Ducheffa di Ferrara.

Nfinitamente ringrazio V. Eccell. del faluto . che I m'ha fatto M. Ercole Pio da vostra parte: del qual faluto quanto io mi fia tenuto buono, non dirò altramente, che voi, che sapete quanto io vi sono servo, lo potete stimare. Sono stato già buon tempo pure per venire a farvi riverenza, e di giorno in giorno ingannato dalle occupazioni ho indugiato fin questo dì, che ho inteso voi effere ita a Modona. Perchè mutato pensiero ho diliberato d'andare per due mesi in una mia Villetta, affine di dar fine alle cole incominciate per voi. Nel qual tempo se alle volte vi risoneranno gli oreechi, fia perciò, che io ragionerò con quelle ombre e con quegli orrori e con quelle piante di voi, o di voi ne scriverò le carte, che ancora si leggeranno un secolo dopo noi. La qual cosa se non sarà per cagion d'alcuna perfezion loro, fie per l'altezza del nome vostro, che elle porteranno in fronte, il quale per se stello ha l'eternità seco. State sana. A' 25. di Luglio 1404. Di Vinegia.

#### Alla Ducheffa di Ferrara .

Nfinito piacere mi porse la novella questi giorni pubblicamente ricevuta del felice parto in un figliuol maschio di Vostra Eccell. La quale tanto più mi giunse cara e festosa, quanto per lo'nganno e vana speranza dell' anno passato non so come io per me più ne stava in pendente e sospeso. Perchè lodato ne sia Iddio, poscia che pure quando

do che sia i giusti prieghi umani Benignamente sua mercede ascolta. Allegromene adunque con voi quanto e alla grandezza del contento di voi, ed al debito della mia servitù e sede è richiesto. E priego quelle stelle, che forse al vostro merito non meno che alla pubblica utilità rifguardando v'hanno erede concesso di sì alto stato, che facciano eziandio, che questo aspettatistimo bambino cresca degno figliuolo di tanta madre, e lei ed il Sign. Duca padre suo faccia avanzanti in felicità di stirpe tutti gli altri più allegri e più contenti genitori, che sieno stati giammai. Io, siccome antico servo di voi e del Signor Duca, mi terrò più allegro per lo innanzi vedendo nato tale, a cui potrò successivamente donare la mia offervanzia e devozione, e quanto più tosto mi si concederà la occasione, verrò a vedere il dolce e nuovo Signorino mio, nella buona grazia vostra in questo mezzo raccomandandomi, e riverentemente la mano basciandovi . A' 12. di Settembre 1505 . Di Vinegia.

#### Alla Duchessa di Ferrara.

V Orrei sommamente volentieri esser a qualche modo bastevole a rendervi quelle grazie, delle quali mi vi sento debitore, della infinita cortesia vostra ustazi in darmi la lieta fignificazione per le vostre lettere del parto selicissimo
vostro. Del quale benchè io ne avessi per le pubbliche novelle presa quella consolazione, che vedere arete potuto nelle mie lettere, pure lo averlo eziandio avuto per vostro proprio dono e grazia,
zia,

zia, m'è sì dolce e sì caro stato, che nessuna cofa mi faria potuta avvenire a questo tempo di maggior mia foddisfazione e contentezza, parendomi pure effere in conto di vostro buon servo con questo segno. Ma poi che al ringraziarvi ogni mia forza veggo manchevole, riferberò la obbligazione nella memoria, rallegrandomi di nuovo con voi del caro e disideratissimo nascimento di sì dolce figliuolin vostro, felicissimo non meno per effere parto vostro, che erede di sì bello e grande stato. Rallegromi eziandio che egli e voi stiate bene, siccome mi date contezza; il che fa e la mia gioja, e la sua felicità compiuta e piena. Ebbi le vostre lettere in cammino ritornando io qui del Trivigiano, dove sono stato alcuni dì in asfai cortese diporto quantunque non già da effere comparato a quello dell'Ostellato del mio M. Ercole, che sovente ancora mi tien tra se con quella parte di me, con la quale ora dimorar vi pofso. Basciovi la mano, riverentemente pregandovi che vi degniate basciare quel caro e teneretto Signor mio una volta in mia vece. All' ultimo di Settembre 1505. Di Vinegia.

#### Alla Duchessa di Ferrara.

Tullio in questa ora m' ha salurato in nome di Vostra Sig. e date le sue umanissime lettere. Rallegromi infinitamente ogni volta, che io veggo segni, che V. Sign. tenga alcuna memoria di me suo così picciol servo, ne sento in questa vita oggimai cola, che mi giunga tanto cara, quanto questa. Il perchè rendo a V. Sig. di sì dolte ussi.

ufficio, non già quelle grazie, che io debbo, che ne debbo tenza fine, ma quelle che io posso maggiori. E volesse il cielo, che io bastassi un giorno a qualche modo far certa V. Sign. di quanto obbligo me le fento tenuto in modo, che l'animo mio non si sentisse grave di questo pensiero, che esso molto più cose rinchiude in se, che quelle non fono, che esso ha potuto in alcun tempo dimostrare. Quanto mi sia doluta la perdita, che ha fatto V. Sig. del novello suo figliuolino e Signor mio, non dirò per non accrescerle affanno. Tuttavia le mando un pronostico, che io feci far di lui quì ad un valente uomo in quest' arte, subito, che io ebbi l'avviso del suo nascimento, acciò che V. Sig. prenda conforto, vedendo, che pure dalle stelle siamo in gran parte governati . Alla cui buona grazia riverentemente bascio la mano, A' 29. di Novembre 1505. Di Vinegia.

#### Alla Duchessa di Ferrara.

SE io non iscrivo molto spesso a V. Sig. la mia naturale negligenza insieme con molte occupazioni, che quali per lo continuo mi soprastanno, me ne scusino appresso lei. La quale priego e supplico, che per nessum modo estimi, che lentezza alcuna della fede e servitù, che io le tengo, ne sia in colpa. Che senza fallo alcuno, solo la morte potrà sare, che la divozion mia verso V. Eccell. divenga minore. Nè so ben anco che di lei mi creda. Io sono stato due mesi qui, i quali direi che mi sossenza di molto piacevoli, se la stagione oltra modo calda non gli avesse supre di card. Bembo. Vel. IV. B

to difficili e incomportevoli. Vidi ne' primi giorni il gran servo della Sig. Mad. Zuanna, dico Medina, che di V. Sig. e di lei lungamenre ragionando mi tenne compagnia. Ma fubito poi se ne parti, ed io nol potei godere le non poco. Trovai poi Bernardo Bibiena tanto di V. Sig. quanto pochi altri, col quale ogni giorno si sono fatti di lei dolcissimi e lunghissimi ragionamenti , e fannosi tutto di. I quali, poi che io non posso, come vorrei fare in persona a V. Sig. riverenza, affai dolce cibo fono all'animo, che di neffuna altra sustanza si pasce così volentieri . M. Niccolò Tierolo buon servitor di V. Eccellenza ha sostenute le sue conclusioni questi di passati sì onoratamente, quanto neffuno altro facesse giammai in Roma. Ebbe 17. Cardinali Auditori e fu miracolo, che in questo tempo così finistro e ardente, ve n'andassero due o tre. Ha dato esperimento d'essere il più valente disputante e Filosofo, che per avventura in Italia oggidi fia. Oggi il Papa di sua mano gli ha dato il grado del Dottorato con molta commendazione. Partiraffi per Vinegia fra sei giorni . Raccomandasi infinitamente a V. Ecc. e rendele grazie delle due commendazioni sue. quantunque l'una non avesse buon ricapito, che già il Reverend. Salerno se ne era no, la qual morte per cagione di V. Sign. m'è incresciuta e doluta, quanto dovea, cioè infinitamente. Balcio la mano a V. Eccell e nella fua buona grazia più, che io posso, umilemente mi raccomando. Io penso restare in Roma anco per un mese. Se io son buono a far cosa, che piaccia a V. Sig. la supplico si degni comandarmi. A' 6. di Luglio 1506. Di Roma .-

# Alla Duchessa di Ferrara.

He io non abbia fatta riverenza a V. S. con lettere dappoi, che io fui alla corte a Forli fin quest'ora; è stato in causa la rarità degli apportatori, e le poche occorrenze, e la confidenza, che come buono e fedel servo di lei ho ptela della sua molta umanità, parendomi non poter peccare sì, che lo agevolmente non impetri perdono. Balcio adunque a V. Sig. la mano con questa carra. E folle intendere, che dappoi, chè io le scrissi di corte; fempre sono stato ad Urbino, non senza qualche occupazione delle cose mie. Questa settimana seccederò qui vicino a 10. miglia forse per tutto questo verno, se io non tornerò alla corte, il che potrà effere; e se sarà, verrò a basciar la mano a V. Sig. la quale averà con questa due sonetti nati di poco sopra la impresa del Reverend. Card. di Aragona. E per più non poter fo quanto io posso. Bascio un'altra volta la mano di Vostra Signoria e in fua buona grazia fenza fine mi raccomando. A' 15. di Dicembre 1506. Di Urbino.

# Alla Duchessa di Ferrara.

E io non mi sono prima con voi del selice nuovo parto vostro rallegrato, sono assai certo che la infinita vostra prudenzia me ne averà da se stessa da se stessa da se stessa da se stessa da con perdono, considerando che quosi ad un tempo sopraggiunse la morte del Duca d'Urbino, la qual morte di quanto dolore mi debba effere stata, sì per cagion di lui, il quale tra pertable.

B 2 chè

chè amava ed onorava me, ed era di molta e di maravigliosa vertu, io in somma riverenza e somma divozione avea, e sì per rispetto e pietà della Duchessa sua moglie, che e prima ha voluto morirglisi dietro, e poi che questo non l'è venuto fatto, di continue lagrime e lamenti palcendofi in mifera ed infelice vita dimora; avete potuto estimare agevolmente. Perchè altra iscusazione non ne farò, avvisando più tosto, che se tra i pianti e le doglianze e le tenebre, e gli oscuri vestiri di questa casa stati sin questo di io avessi prefa la penna a dar alcun fegno e dimostrazion d'allegrezza, voi areste potuto credere, che molto intempestivamente io mi fossi posto a ciò fare, e per avventura estimato, che nè l'uno ufficio nè l'altro fosse da me con vero affetto di cuore stato fornito, potendo io nel mezzo del piagnere e del rammaricarmi al rifo e alla letizia dar luogo. Lasciando adunque da canto lo iscusarmi di questa tardità, ora che fornite le effequie del morto Prencipe, pare che ci sia lecito rasciugando in parte le lagrime raccoglier lo spirito, e conceder tempo eziandio alle altre cose, dicovi, che del figliuolo maschio natovi novellamente io ho sentito quella letizia e quel contento, che tanta e così difiderata felicità vostra dovea recarmi. E tanto ancora maggiore l' ho fentito, quanto non folamente veggo non esservi negato dal cielo lo avere proprio erede di sì ampio stato, quando voi due ne avete già, ma per questo ancora che io porto ferma credenza, che questo fortunato bambino abbia ad effere eziandio delle materne vertù fucceffore : la quale eredità non gli doverà effer meno, che

il regno medefimo cara, fe il regno ad effo perver's rà, anzi se egli sara vero figliuolo di voi molto più: Perciò che ficcome non tanto le città ed i popoli , a' quali fignoreggiate , quanto il valore e la prudenzia, e la grandezza e le altre parti dell'animo vostro a tutto il mondo vi fanno chiara; così esso da tutte le genti, che verranno, vie maggior nome potrà imitando la madre acquistare, che regnando. Rallegromene adunque con voi, e grandemente me ne rallegro, perciocche, siccome le cagioni della voltra allegrezza fopra questo parto è verifimile che fiano e grandi e molte, così debbo io per l'antica mia fede e fervitù effere di ciò allegro più che mezzanamente, il termine del mio piacere da quello di voi prendendo. Adoperino ora le stelle, le quali forse ravvedutesi d'avervi a torto altre volte per lo addietro in fimigliante caso offeia, vogliono col dono di questo secondo figliuolino doppiamente ristorarvi, che esso ognit oltraggio paffato, ogni noja, ogni vostra perdita vi faccia dimenticare e ficcome egli crescendo è aumentando s'andrà col tempo, così la s'oddisfazione e la gioja, che di lui prendete, maggiore e più soda e più robusta si faccia sempre di giorno in giorno. Delle cose qui avvenute da alquante settimane in quà, che molte sono, darei a voi pieno conto con queste lettere, se'l mio molto prudente M. Ercole Pio loro apportatore non ne fofse compiutamente informato; al quale rimettendomi vi batcio riverentemente la mano, e nella buona grazia vostra umilemente mi raccomando . A' 10. di Maggio 1508. Di Urbino.

# Alla Ducheffa di Ferrara.

Placemi avere un'altra volta cagion di ralle, grarmi con voi per sì caro e dolce conto, e ciò è, che vi siate nuovamente accresciuta d'un altro figliuol maschio, e mattimamente così bello. come per Ercole del Cardinale ho inteso. Bascio adunque a V. Sig. la mano, molto con voi di sì preziolo dono delle favorevoli vostre stelle rallegrandomi, e pregando quel dolce bambino, che tosto e lietamente creica a quella età, nella quale egli possa ed apprendere delle molte virtù vostre, e rallegrar voi con la speranza delle suture fue, e così più oltra paffando venire a stato, che fi dica da ciascuno , voi effere la più felice madre, che in cotello leggio abbia partorito figliuoli giammai . Di me niente posso di nuovo scrivervi, di che Ercole non basti a raccontarvi. Dunque alla vostra buona grazia e mercè senza fine alcuno, ficcome lempre debbo, mi raccomando . Sta: te fana. A' 5. di Settembre 1509. In Urbino.

### Alla Duchessa di Ferrara.

I O non saprei dire come si siano partiti quelli della compagnia dello Illustris. Signor Duca vostro consotte, Signora mia Illustrissima, che a nessuno di loro ho date lettere a V. Sign. almeno per renderle grazia di molti amorevoli taluti venutimi da lei quasi per bocca di ognuno, che di costa sia venuto. Ma conte si sia, o le mie molte occupazioni, che l'abbiano causato, o il sidar-

#### PARTE PRIMA.

mi io in M. Pier' Antonio Acciajolo, che non si partifle senza farmi motto; il quale avea diliberato al tutto non tornasse a V. S. senza portarle mie lettere, io domando alla umanità sua perdono dell'error mio. Rendole oltre a ciò molte grazie del piacere, che ella ha mostrato sentire del luogo datomi da N. Signore, di che io era certo ancora senza altro testimonio, il quale nondimeno m'è stato gratissimo. V. S. tuttavolta si renda certa, che non questo luogo, ma tutti gli altri, per alti ed illustri che esti siano, e mi fosser dati, non mi trarranno o devieranno un paffo della antica fervitù ho con V. Sign. a me più cara, e preziosa che ogni regno. Bascio a Vostra Sign. la mano, e nella fua buona grazia fenza fine mi raccomando. Agli 11. di Maggio 1512. Di Roma,

# Alla Duchessa di Ferrara,

Le occupazioni dell'ufficio mio, che per effere mi fono state più nojose, che io non ho potuto far così spesso a V. Sig. riverenza con lettere, come saria stato il debito della longa e vera sede e fervitù mia ver lei. Laonde mi cruccio pensando che V. Sig. possa dire, che un poco di seconda fortuna m' abbia tolto di memoria le molte anzi infinite obbligazioni ho con lei. Benchè io non ho più tosto fatto questo penseno, che io d'altra parte penso, che il pensare, che l'altezza dell'animo di V. S. in tanto s'abbassi, che ella male giudichi d'uno antico suo servo per poca diligenza

B 4

tramessa, è mal fatto e merita riprensione. Il qual fecondo pensiero gittato a terra l'altro rimane in piè con molto piacer mio, E così vivo certiffimamente sperando che V. Sig. creda, che nessuna qualità di fortuna cuanto si voglia felice e prospera, che venire mi potesse sopra tutte le umane grandezze, fia baitante a levarmi dell'animo la fermu e falda ed oftinata dedicazion fua fatta molti anni 1000 a V. Sig. Il che è sì vero, che nessuna altra verita conofco più vera di questa. La qual cola te aveffe bitogno di testimonio potrei darvi l' amorevole di V. Sign. Mong. lo Teforiero, il quale ipesso ragiona meco di lei e truovomi alle volte al ricevere, che esso sa delle lettere di V. S. che gli tono tanto care, che non lo vedo rallegrarti tanto di cota altra, massimamente vedendole tutte di mano sua. Orsù confesso a V. S. che io in questa parte gli ho un poco d'invidia, anzi molta. E vorrei alle volte anco io effere Tesoriero, e più. Ma che? anco tale, quale io mi fono, posso rifentirmene. E dico così, che io non farò a V. Sig. il brieve della affoluzione, che cerca M. Latino, che si faccia, se io non ricevo prima una lettera di V. Sig. tutta di mano sua. Ora m'accorgerò io, se V. Sig. sa conto dello essere asso-Inta o no. Bascio a V. Sig. la mano, e nella sua buona grazia riverentemente mi raccomando . Pregandola fia contenta di farmi ella stessa alle orazioni delle mie colendis. Madri Mad. Sor Laura e Sor Afrosina raccomandato. A' 17. di Gugno 1517. Di Roma.

## Alla Duchessa di Ferrara:

To bascio a V. Eccell. la mano, e lascio il carico al cortese M. Latino, Nunzio di N. Signor, di scusarmi del mio lungo silenzio con lei, e di renderle grazie del suo dono, e del bello cussioni con me mio. Il che, sì perche esso sinseme di ragguagliarla d'alquante altre cose a nome mio. Il che, sì perche se so perche suggio in questo modo la necessità dello escularmi, essendo essa nel modo de la necessità dello escularmi, essendo essa nel vero dura impresa, conciossa, che io niuna mediocre cagione recar vi possa, molto m'è caro. Nel la buona grazia e mercè di V. S. mi raccomando fenza fine. Non so qual sia meglio essere, o grande e servo, o picciolo e libero. Questo si bene, che essere picciolo e servo è il peggiore di tutto. A' 27. di Settembre 1514. Di Roma.

### Alla Duchessa di Ferrara.

Clà fa V. Eccell. l'usanza della mia ventura, che sempre meno mi concede quello, che io più disidero. Io non posso sodissarmi del venire a farle riverenza, come ed io m'avea proposo, ed ella mi ricerca per le sue, che convengo tornare con N. Signore a Firenze. Dunque V. Eccell. mi perdonerà questa mia disgrazia, che io alla predetta ventura mia non la perdono già. E' vero che io speto senza manco alcuno, prima che Carnassale passi, potere soddissarmi di venire per ce di a Ferrara, siccome il presente apportatore M. Agostino Beazzano, gentile persona e tutto mio, a boc.

a bocca a V. Eccell. farà chiaro. Al quale mi rimetto. Bascio la mano a V. Eceell. delli quattro versi di sua mano. O se ogni due mesi io potessi vedere un poco di carta da lei scritta, quanto sarei più avventurofo, che io non fono. lo penfo ad ogni modo finire un di le mie cure così affidue, e vivere libero. E le io aveffi punto punto amica la mia predetta ventura, già arei posto in essere questo pensiero. Alla buona grazia di V. Eccell. senza fine mi raccomando . A' 18. di Dicembre 1515. Di Bologna .

## Alla Ducheffa di Ferrara,

Ornando Gian Alberto a Ferrara, Illustriffima Signora e Patrona mia sempre offervandiffima, ho voluto farle riverenza con questi pochi versi, ricordandole, che io le sono quel buon servo, che sono sempre stato, e così fia mentre averò vita, e pregandola a non volere, perchè io rade volte le scriva, estimare altramente. Lo essere io alli fervigi altrui e fuori di libertà, non mi lasciano fare ne alle volte parlare a mio modo, non già perchè la mia servitù sia grave, che non potrei avere più dolce, nè più disiderabile Signore di quello, che io ho; ma perchè tale dee effere il rifguardo di ciascuno, che serve in luogo simile al mio. Non dirò più oltra, se non che questa è in parte risposta d'un ragionamento fatto meco dal buon Frisio, a cui Dio perdoni. Bascio la mano a V. Eccell. e nella sua buona grazia riverentemente mi raccomando. A' 28. di Novembre 1516. Di Roma.

## Alla Duchessa di Ferrara,

E Siendo io venuto in Bologna per cagione della Commenda di Rodo di quella città, che nuovamente ho avuta, come che già molti anni ella
doveya effer mia, poi che io paffare più oltra non
posso per li brevita del tempo concedutomi allo star
tuor di Roma, ho voluto con queste poche righte
fare a V. S. riverenza, e ricordarle, che io le sono quel buon servitore, che io debbo, e che io
sogiio effere. Il che ne lunghezza di tempo, nè mutamenti di fortuna mi torranno già mai, che io
non sia; e che io non siperi a qualche tempo più
zozioso poterla e visitare e servire. Balcio la mano
di V. Eccell. e nella sua buona grazia riverentemente mi raccomando. A' 13. di Ottobre 1517. Di
Bologna.

#### A Mad. Emilia Pia da Monte Feltro.

Effuna delle cagioni, che recate, è da credera che fia stata del non mi aver voi prima che ora seritto; che tutte sono in acqua ed in arer sondate, e pensate a tempo. Ma bene è verisimit, che stato ne fia lo avermi voi voluto con la lunga dimora ser giugnere le vostre lettere più care, siccome le molte disiderate cole giugner sogliono. La qual co- sa tuttavia era poco necessaria ienza fallo alcuno. Pe resocchè in ogni tempo le vostre lettere state mi arerbbono di tanto soddisfacimento, che ad actrescere il diletto non acebono lasciato luoga. Ottra che piu grate per tardare a venirci effere non posiciono.

## S PARTEPRIMA.

fono quelle cose, le quali non solo accertissime la loro eccellenza fa effer sempre e graziosissime, ma infinito dono è, che elle una volta, quando che fia, giungano. Perchè io vi ringrazio di così dolce ufficio vie più che tutto quello non è, che io posso isprime: re scrivendo. E pongo questo obbligo in tal parte, che effo lempre mi farà dinanzi, non già affine di scancellarlo, e più tosto che io possa liberarmene, che nessuna cola ho in me di tanto pregio. o posso avere, che alla gravezza di questa bilancia contrappeli; ma perchè dolcissimo mi fia ogni ora ricordarmi di effer voltro debitore, quantunque molto prima che ora la grande vostra umanità e la rara ed illustre vertù m'hanno a voi ubbligato e con catena di debito astretto. Che voi vi persuadiate, che le basse e grosse donne siano appo me in leggier conto, non m'è ciò discaro tanto, quanto alle alte ed avvedute fo io e feci sempre e ono. te e riverenza. Perciocchè se per questa via voi vortete che s'argomenti, farete conchiufa che il vostro scrivere cra da me innanzi ancora, che io vi vedessi, disiderato, che di molto prima avea io avuto dell' altezza del vostro animo e del vostro gran valore certa e piena contezza. A quanto mi Icrivete avere inteso, che io mi sono ad una nuova impresa messo, e che di maniera ho in quella occupato l'animo, che ogni altra cosa è appo me in poca stima tenuta, se io potessi comprendere a che bersaglio voi dirizzate queste parole, m'ingegnerei di rispondervi almeno per non finir così tosto questo a me dolcissimo ragionamento, che io ora so con voi. Ma perchè non so immaginare in parte alcuna, che cola questa si sia, convengo tacere.

Nè anco voglio rispondere a quella parte, dove dubitate che le vostre lettere non m'abbiano dato disturbo, che certo sono l'abbiate detto per giuoco. Se veramente non si dicesse che disturbamento foifero le giojofissime cose, in quanto elle sturbano e scacciano da' nostri animi la maninconia. In questa guisa se pigliate il disturbare, certo sì, che le vostre lettere m' hanno dato sturbazione infinita. I a disposizione, che voi mi dimostrate dell'animo gentile vostro, m'è sì cara, che nulla più. Piacesie a Dio, che io allo ncontro vi potessi proferir cosa di tanto pregio, di quanto gliele proferrei e donerei volentieri, se io l'avessi. Ma ed io sono a tanta cortesia debole e picciol dono, e tuttavia quello poco, che io fono, pure prima che ora è nelle vostre ragioni. Le raccomandazioni vostre, che dubitate se hanno in me luogo, mi sono ad un tempo giunte e per la dubitazione amare, e per la loro qualità dolci; e perciocchè a me fa mestiero d'essere raccomandato, che servo; non a voi, che fignoreggiate, non bisognevoli parimente. Al Signor Duca, ed a Madonna Ducheffa sarete contenta raccomandarmi, ed a Madonna Margherita, ed a Madonna Costanza, e salutare a nome mio il Con. te, e Messer Federigo parimente. Io, quanto debbo, che è fopra ogni numero, a voi mi raccomando. All'ultimo di d'Agosto 1503. In Ostellato del Ferrarese.

# A Mad. Emilia Pia da Monte Feltro.

N E le vostre lettere nojar mi possono in alcun tempo, come quelle, che in ogni tempo mi sono

fono fopra modo care, nè bilogna che voi vi scusiate del non iscrivere molo tpesso, quando ancora io, che se al debito risguardo, doverei scrivere ogni giorno, affai tardo e rado vi ferivo, del quale errore tuttavia proccurerò di guardarmi per lo innanzi. Il vostro Centauro ci ha fatto per sue lettere partecipi delle feste, che eravate per aver questo Carnassale per grazia del nostro M. Vincenzo Calmeta, che ci hanno ripieni d'invidia. Io allo ncontro non so che vi scrivere, che tutti siamo più freddi flati, che la neve, che è qui caduta questi giorni. Se io non volessi scrivere d'una nuova corte, che ci è risorta, della quale sì perchè io non satei bastevole a scriverne come si converrebbe, e sì ancora perchè stimo, che M. Vincenzo più atto a dir male, che non fon io, ve ne darà pieno avvifo, mi passerò con silenzio. Il Centauro mi scrive che io gli torni la fama con voi e con la Duchessa di non lo che atto occorso a Lago scuro, del quale mi dice che M. Vincenzo appo l'una e l'altra ha infamato con sue lettere. Certo che M. Vincenzo fa male a calunniare in questa maniera. E se non fosse che egli è più grande, che non sono io, gli arei tirata una orecchia così un poco. Ma queste cole si conceranno, quando ritorneremo ad Urbino, che spero pure sarà una volta. Ho fatto le salutazioni vostre a M. Niccolò e M. Tommaso, che infinitamente ve ne ringraziano, e vi si raccomandano. Alla Sig. Duchessa ed a voi stessa mi raccomanderete tante volte, quante foglie nasceranno questa primavera tra quì ed Urbino. A' 20. di Mar-20 1504. Di Vinegia.

#### A Mad. Emilia Pia da Monte Feltro.

DOi che a N. Sig. Dio è piaciuto di chiamare a fe quella fanta e benedetta anima della nostra Duchessa Litabetta alquanto avanti il di suo, di cui nessuna donna è stata già molti tecoli più degna di vivere oltra gli umani termini della vita, io non consolerò gia di questa così grave ferita il vostro animo, sì perchè è da se stesso così prudente, ed oltre a ciò così avvezzo a i colpi ed alle percosse della fortuna, che a lui non fa d'altrui conforto mestiero, e si ancora perciò che io me stesso confolar non posso di si gran perdita e comune del mondo, e mia particolare e propria. Anzi ne sono io rimato in tanto fgomentato e stordito, che non posso riavere o la mente mia dal pensare del mio danno, o gli occhi dal piagnerlo. Scrivo adunque e per partire con voi il mio conceputo dolore, e perchè voi possiate altresi partir meco il vostro, che so quanto dee effere poffente e grave. Oltre a ciò, perciocchè solo la somma di tanto male m'è agli orecchi pervenuta, cioè la morte, priego V. Sig. che imponga ad alcun de' fuoi; che mi icriva di quale infermità e caufa è proceduta questa morte, e dell'ultima volontà e ordine di lei alcuna cofa, ed in fomma di tutto quello, che voi giudicherete, che per l'antica mia divozione a quella Mad. portata possa recarmi alcuno alleviamento o poco. o molto. State almen fana, fe consolata non potete effere. A' 5. di Febbrajo 1526. Di Padova.

Alla Signora Mad. Lifabetta Gonzaga Ducheffa di Urbino, e Mad. Emilia Pia da Monte Feltro.

On Enea m'ha levato la fatica di mandare un mio a voi con queste lettere, le quali io non volea che potessero andare in sinistro. Quantunque se più che un rispetto non mi ritenesse, molto più volentieri verrei ora io a ragionar con voi molte cose, che arei a dirvi, sì perchè d'un gran fascio de' miei pensieri, che io vi scioglierei e scoprirei ragionando, picciola parte ne posso porre in carta, e sì ancora perciò, che arei confolazione di potervi far riverenza e vedervi. Ma come che sia, venendo alla cagion del mio scrivere, io vi fo intendere, che io tutto questo anno dal mio ritornare da Fossombrone in quà sono sempre stato in ordinare di potere andare a Roma, e starvi due o tre anni , affine di tentar quella fortuna , alla quale affai parea mercè di voi e di Monfig. Vicecancelliere, che il Cielo favorevole mi si dimostrasse, se da me non fosse mancato, e per levarmi da questa maniera di vivere, nella quale ora sono, che essere non mi potrebbe più discara. Ed in tal pensiero stando ho indarno consumato alquanti mesi, sperando ottener di giorno in giorno, che mio padre, che non volea udire, che io mi dipartiffi, alla fine se ne contentasse, e favoreggiasse questa mia gita. Il quale prima con ogni guila di perfuafione avendo tentato di rimuovermi dall'impresa e di volgermi a seguir la via dell'ambizione e degli onori nostri, vedendo non poter con questo modo trarre

trarre a forma e colorire il suo disegno, s'è ito immaginando e stimando col negarmi di dare alcun favore all'andata, non potendo io da me valermi alle Romane spele, che sono grandi, massimamente volendo io esfere in Roma secondo la qualità del mio stato, che io me ne abbia a rimanere mal mio grado. E così egli l'andare a Roma non mi vietava, posciachè egli non potea vietarlomi; ma il favore a ciò del tutto m'interchiudea dicendomi non volere effere egli steffo proccuratore del mal fuo , non rimanendo tuttavia di follecitarmi quando per una via e quando per altra a pigliare moglie. Mancato adunque alla fabbrica del mio avviso questo paterno fondamento, non fono perciò voluto a me Resso mancar d'animo, anzi ogni di tanto più ed invogliandomivi e raccendendomene, quanto maggior la malagevolezza vi conoscea, ho più cose tentate a questo fine , le quali vorrei , come io dissi, più tosto potervi ragionare, che scrivere. Ma di tutte una ve ne dirò, e ciò è, che io un gentile e caro amico troyato avea per compagno di questa impresa, che venia meco alla parte di quella fortuna con grande animo, ficcome egli dimostrava, e tanto fortunato, che potevamo stare in corte di Roma, quanto ci fosse piaciuto di starvi onoratamente e non servi di persona, ma liberi e nostri, e potevamo intendendo agli studi senza alcun rimordimento d'animo aspettare miglior fortuna. Il che m'era tanto caro, che nessuna cosa più, parendomi che potendo io ripofatamente dimorare e vivere in Roma qualche anno, mancar non mi potesse occasione a quella vita, che io sempre ho disideraza di quiete e d'onore e sopra tutto di libertà. Fer-Lettere del Card. Bembo Vol. IV.

mata adunque fra noi questa compagnia e preparane doci noi al cammino, e già scrittone a Roma a Bernardo, che ci trovasse stanza, pensavamo d'essere a questi di in Roma con voi , che m'avevate detto volervi essere a questo tempo. Ma veduta la tardità della gita vostra, e già sopravenendo il caldo, diliberammo di venire a far questa state allo'mperiale del Signor di Pesaro per addietro profertomi da lui in ozio degli studj, avvisandosi di dover pasfare alle volte ad Urbino ora per un dì, ora per due, fino attanto che tempo fosse d'andare a Roma. E già scrittone a Pesaro, e avutone gratissima rifposta eravamo per montare a cavallo, quando ecco di non fo qual parte una nuova mutazione del compagno mio, che ogni altro pensiero sa più, che questo, e lasciami in su le secche di Barberia per quello, che esso dimostra ssorzato da' suoi contra fua voglia a così fare, dicendo non poterne altro. La qual cosa quanto mi sia stata nojevole, lascione a voi amendune il giudicio, sì per molti altri capi e rispetti, e sì per questo, che oggimai e tutta questa città, e gli amici miei di Roma il sapevano, e sopra gli altri Monsig. Vicecancelliere, che già m'aspettava, ed avez preso cura di farmi avere una vigna per nostra dimora, e sattone parlare, ove bisognava. Di voi non dico, che sapete se io v'ho scritto più volte di volere a Roma essere a vostro tempo. Sopra le quali tutte cose molti e molti giorni pensato, e lunga confiderazione e configlio avutone con l'animo mio, e vedendo che se io rimango quì, due mali grandissimi me ne seguono, ciascun de' quali la mia quiete ed ogni mia ioddisfazione mi toglie, l'uno è : che io vo a rischio di

di prendere un di moglie mal mio grado; la quai cofa ho diliberato che mai non fia: l'altro; che als meno gitterò via e disperderò il mio tempo in cose nojevoli; lasciando gli studj; che sono il cibo della mia vita; e quel bene; con ricordo del quale ogni altra noja passo e porto oltre leggiermente, e parmi pure non ci effere venuto in vano. Perciocchè vivendo io quì ; come ora vivo quantunque ancora io non entri nell'ambizione più, che io mi faccia; non bisogna che io pensi di studio e di lettere; se non sì debolmente, che men male sarebbe lasciarle del tutto, ed ostinatamente libro nè penna non toccar mai. Delle quali lettere e studio se io non avessi credenza di poter cogliere alcun frutto di quelli che possono tener vivo altrui più che un fecolo; e fiami lecito questa volta con voi due calmeteggiare un poco ; io potrei mancar di loro fenza molta maninconia: Ma con questa o credenza a o speranza; avutone già alcuna arra dalle stelle , lasciargli per vaghezza delle cose men belle; anzi pure e vili e baffe e poco durevoli e piene di perpetua turbazion d'animo; non mi pare che sia per niente da sofferire; se io non sono via men che uomo. Perchè ho deliberato fenza fallo alcuno di partirmi non folo in tutto dalle vostre ambizioni ; ma ancora di queste contrade, e nascondermi in alcuna parte, dove ozio agli studj non mi manchi, vada nel rimanente la mia vita, come può. Ora e perchè in Roma, la quale stanza mi sarebbe più cara che tutte l'altre, vivere onoratamente io per me non posso; disonoratamente non voglio, che non mi pare si debba nella luce del mondo, e nel teatro di tutti gli uomini, siccome Roma è, dimorar vi-C 2

le e disonorato, che se ben picciola fortuna ho. non posso però aver picciolo ancor l'animo, almeno in sì grande ed illustre luogo, e perche a questo tempo andar lontano da voi e dalle occasioni delle Romane cose, potendo avvicinarmivi, non mi parrebbe ben fare, ho diliberato, se senza sinistro di voi io posso avere stanza nella Badia della Croce dall' Avellana, dove io fui quest'anno con Don Enea, venirvi a stare con due serventi non solo qualche mese, ma ancora qualche anno, e se indi alcuna buona occasione non mi trarrà, forse per lungo tempo. E stanza chiamo solamente il coperto di due camere, e le spese del vivere di tre perfone, non dovendo io avere altra cura in ciò. che di dare all'Abate tanta mercede, quanta ad esso medefimo per dette spese con ogni soddisfazion sua parrà convenevole e bastante. Le camere porterò io da guernire al bisogno. Priego dunque voi che o mandando al Cardinale, di cui la Badia è, o chiedendone l'Abate, o come meglio a voi parrà, adoperando, fiate contente di farmi grazia della detta stanza al modo, che io dico, e di darmene risposta, quanto più tosto si può, e più sicura. La qual cosa potrà effere, se manderete le lettere a Francesco Arduino a Pesaro, siccome si se di quelle, che io ebbi con l'Egloga di M. Baldassarro, che mi vennero alle mani prestissime. Perciò che tosto che io le abbia, se verrà, quale io spero, procaccierò di venirmene senza dimora, Dissi di venirvi per qualche anno, o forse per lungo tempo, non perche io pensato abbia di starvi, quanto arò a vivere, ma perchè sì mi fuole effer caro e dolce l'ozio degli studj, e la tranquillità e diletto, che io di lor

prendo , che egli potrà molto bene avvenire ; che quando io stato sarò in quella solitudine alcun tema po, per avventura non curerò, nè cercherò altro ftato, e mostrando alla fortuna mezzo il dito, della certezza di quel piacere e di quella quiete contento, la vita, che in ogni modo s'ha a lasciar dove che sia, io più tosto eleggerò di fornire in quel romitaggio, e lasciar tra quelli innocenti castagneti è querceti e faggeti, che altrove. Ed alla fine che si può meglio fare, che queta e riposata menarne e paffar la vita, che c'è data, senza rancori d'animo e senza maninconia? massimamente quando alla quiete s'aggittgne qualche onorata imprelà, come è quella delle lettere, la quale quanto più è abbondevole d'ozio, tanto più caro frutto rende di se a'suoi posseditori e più grazioso. Seppeselo quel valoroso Tosco, che noi ora cotanto amiamo ed onoriamo, il quale tra tutte le parti della sua vita di nessuna tanto si foddisfece, quanto di que' diece anni, che egli a Sorga folitariamente dimorando si stette. Pera chè se io altri diece ne facessi all' Avellana , arel chi seguitare. Ma lasciando questa parte da canto, fe voi mi farete grazia di quella stanza, io vi verrò, e dimorerovvi, quanto a voi piacerà e al mio destino. Nella qual dimora se io alcun frutto ne trarrò, che spero di trarne bastevolmente, siccome fi fuol fare agl' Iddii, così io a voi almeno con devoto animo ne offerirò qualche parte. Sopra tutto fe io alcuna cofa debbo potere impetrar da voi in alcun tempo, e se io posso sperar grazia, che io dalla vostra mercè affezionatissimamente richiegga giammai, vi priego, che quanto io ora a voi scrivo per queste lettere , tanto stia rinchiuso ne' petti  $C_3$ 

voltri, e non se ne saccia da voi parola con perfona, solo che del mio venire a quella Badia per
quattro o per sei mesi. Perciocche assia chiaro so,
quanto il mondo mi schernirebbe, se egli sapesse,
che io quinci mi dipartisti per sare in quelli monti
più che pochissimi giorni. Sarete oltre a cio conenter rispondermi per modo, che il mio animo nelle vostre lettere non sia inteso, o due parole della
fomma del fatto di man vostra. Le quali ad amendue bascio. State sane. A'3. di Maggio 1506. Di
Vinegia.

#### A Mad. Lifabetta Gonzaga Ducheffa di Urbino.

E Bbi da M. Vincenzo, effendo nel Configlio no. ftro grande l'altr'jeri, e Dio volesse che io potelli così dire, effendo in una picciola pastoral capanna d'alcun di que'colli , che Urbino vedono , le dolcissime lettere di V. S. le quali quasi come amichevole vento, che dell'aria scacciasse le nuvole . così esse della mia mente i trifti pensieri fatti partire, mi fecero per buona pezza lieto e contento, la cara e dolce memoria di voi recandomi con la loro lettura innanzi. Ringrazione per tanto fommamente la vostra cortesia, che maggior grazia non posso avere, che sovente veder delle vostre lettere; nè dico ciò, perche io ardifca di gravarvi con lo spesso scrivermi, che non voglio da voi se non è il vostro acconcio, e so bene con quanto sinistro dovete dar tempo allo scrivere di vostra mano tra tante e così diverse occupazioni vostre. Pure non potrei mai dire, che io sommamente e sempre non disideri le vostre lettere, e che elle non mi fiano fopra ogni altro tesoro care. Il pensiero delle celesti cose, che dite dubitare che occupato non mi tenga, nè mai m'occupò molto, nè ora m'occupa egli in parte alcuna, e se esso pure m'occupasse, sì non potrebbe egli di tanto giammai occuparmi, che egli dimenticar mi facesse il debito, che io ho con voi. Nè s'affatichi Vostra Signoria già in pregarmi a questa memoria, che dolcissimo premio m'è dato sempre di tale ufficio, il rafferenamento, che io diffi del mio nuvoloso pensiero. Al Centauro non solamente non m'appellerò dando voi la sentenzia in favor mio, ma nè anco a guisa alcuna, che non è animale da scherzar con lui, ed assai meno sa di givoco, che io non istimava. Farò con queste parole fine ed allo ricordarmi più di lui, e allo scrivere a voi per questa volta, ma non al raccomandarmi nella vostra buona grazia, che voglio che sia, come è nel mio disiderio, così anco nelle carte infinito. A' 20. di Marzo 1504. Di Vinegia.

## A Mad. Lisabetta Gonzaga Duchessa di Urbino.

SIa lodato Iddio, che ancora potrò venire ad Urbino non folo fenza quel grande ed infinito dolore, col quale fono per quello ftato le tre deretane volte passato, ma ancora con quel piacere e contentezza, con la quale vi sono dimorato alquanti anni al buon tempo. Non credetti mai viert tanto, che io vedessi questo di, così ho io senza fine disiderato di vederlo, e pregato il Cielo di

dover potere questa grazia impetrare prima, che io finisii i miei giorni. Non ho più cosa, che mi molesti, poi che io veggo il Sign. Duca ritornato felicemente nel fuo bello ed onorato nido, il quale tanto più dolce e più grato gli farà, quanto egli più lungamente n'è stato privo e lontano. Parlerei più oltre in questa materia, che averei molte cose da dire, ma voglio terbarmi a ragionarne a bocca, quando verrò a rallegrarmi di ciò con voi, ed a rigodermi quel Cielo e quelle contrade, quando che sia. Il che tuttavia per questa state non potrà essere, perciò che a me bisogna intendere a ricuperar la sanità già per quattro mesi quasi continuamente perduta, ed ultimamente per una febbre quartana, che io ho più d'otto mesi avuta, e non ha guari, che io ne lon libero. Ma lasciando questo da parte, voi vederete per l'esempio d'una lettera, che io scrivo al Signor Duca, che fia con questa, quello, che io gli icrivo. Priego ora voi di molto grado ad effer contenta d'intrapporre la vostra autorità appo lui, acciocchè il difiderio del buon M. Leonardo da Porto e di M. Paolo fuo figliuolo abbia luogo. Di che a me farete grande e singolar grazia, e ubbligheretevi tutta quella onestissima e cortefissima famiglia, ancora che ella sia di voi e di lui vie prima, che a questo dì. Raccomandomivi, e vi priego a raccomandarmi alla Ducheffa vostra figliuola, e a Mad. Emilia, con le quali non veggo l'ora di poter ragionare e dire e udir tante coie, che non ne giugniamo a capo in parecchie ore. N. S. Dio vi faccia lietissima e contentissima, poscia che il mal mondo v'ha fatta dogliosa e mal contenta si lungo tempo. A' 25. d'Aprile 1522. Di Padova.

#### A Mad. Lisabetta Gonzaga Duchessa di Urbino.

Ra le altre malavventure mie avute in questa gita Romana reputo non picciola effere stata questa, che tornando io non ho potuto veder V.S. ne in Urbino, ne in Pesaro, molto disiderando un' altra volta farle riverenza. Arei tolto il cammino da Urbino, e farei venuto a voi. Ma il volere io essere per Pasqua in Bologna, e così convenirmi fare, m'ha da ciò contra mia voglia ritenuto. Delle cose di Roma altro non vi dirò, che da M. Giovan Maria ne sete pienissimamente informata, se non questo, che la Sign. Marchesana molto onora« ta e bene accompagnata va con le sue carrette or quà or là, il che fa non men bello che nuovo apparimento. Io fono stato, come arete potuto intendere, affai vicino a non effer più. Ora sto bene e ritornomi all'ozio della mia Villetta, dal quale Roma non mi rimoverà più. E forse verrò un dì a fare tutta una state in Urbino. Ma voglio aspettar che le mura fian fornite. In buona grazia di V.S. mille volte mi raccomando, ed alla mia Mad. Emilia, delle quali fono tutto quel poco, che io fono. A' 10. d' Aprile 1525. Di Pesaro.

## A Mad. Veronica Gambara di Correggio.

On voglio e non debbo scusarmi, valorosa e gentile Mad. Veronica mia, se io non ho prima di voi rotto il silenzio, che è tra noi vie più lungamente durato, che alla domestichezza da me cos

col Sig. Conte vostro padre già buon tempo incominciata e presa, ed alla affezione, che due arni fono, la molta vostra virtù e il grido, che di ei risuona, mi hanno a portarvi costretto, non si coavenia, ma più tosto mi sono da voi lasciato in ciò prevenire, sì perchè di troppo è maggior la colpa della mia rustichezza in questa tardità usata, che non è quello, che si possa levarne scusando, e sì ancora maggiormente perciò, che il rimanervi tenuto di così rara cortelia m'è fopra modo caro, estimando io non poco di grazia aver dal cielo colui, che vi può essere ubbligato. Nè ancora vi ringrazierò io a parole del grande onore, del quale degno in ciascuna parte delle vostre lettere mi fate , perciò che non voglio parere ringraziandovene scemare in parte alcuna l'obbligo, che io di ciò vi tengo, poscia che niuna condizione è in me tale, che possa meritare, che voi a me siete ubbligata, non già perchè io così vile mi creda effere, ma perchè tengo voi per così gentile. Che dove dite dell'infinita ubbligazione, che avete al mio padre, che difende il vostro, ed a me; quanto a me appartiene, veggo io che voi per abbondanza della voltra umanità così parlate, o forse d'amore, che per avventura mi portate, sapendo quanto è quello, che io a voi porto e alla vostra magnifica ed illustre casa; quanto poi al mio padre aspetta, lascierò il rispondere a lui, che ha lette le vostre lettere medesimamente, come ho io, vago di vedere alcuna delle vostre scritture. Bene dirò così, che come che egli foglia volentieri difendere le oneste cose, pure, forse perchè la causa del Sig. Conte vostro padre è onestiffima sopra tutte l'altre, esso ne la disende certo

con sì ardente petto e difenderalla fenza dubbio alcuno, che al Sig. Conte appo lui nè di mia, nè d'altrui raccomandazione fa mestiero. Tuttavia per ubbidirvi, poi che così volete, farò io continuamente le mie. La povera servitù vostra, che scrivete proferirmi in guiderdone delle mie operazioni alla salvezza del predetto Sig. Conte, accetto io con tutto il cuore, e sempre nel suo centro la serberò in luogo di ricchissima e preziosissima Signoria. In iscambio della quale non per conto d'egual somma, ma perchè io maggior cosa donar non vi posso, vi degnerete proferire a voi medesima tutto quel poco, che io fono, certa rendendovi, che io di tanto mi terrò da più effere, di quanto men voi con risparmio m'adopererete e più in ogni tempo di me vi servirete confidentemente. Il vostro vago e gentil fonetto quanto mi fia futo caro, vi dira il mio, che in risposta di lui non senza molta invidia a se dal suo facitore portata a voi ne viene, allegro, in quanto egli della vostra presenza goderà, e sospeso, in quanto paventa il vostro giudicio. Perchè temendo di folo innanzi venirvi s'ha cercato compagnia. A Mad. vostra madre non ho io ancor fatta riverenza, che per uno sconcio preso a questi di fatto alquanto cagionevole della persona non mi sono potuto di villa partire, dove diece di ha che io vi fono. Alle Illustr. Mad. vostra zia, e Madonna Graziosa renderete per me delle loro salutazioni molta mercè, e ad esse, siccome cosa vostra, mi donerete, quanto a voi piacerà. A voi senza fine mi raccomando, e priegovi che non vi sia grave contentarvi, che io vegga alle volte alcuna delle voftre rime, infino a tanto, che a me sia concesso ve-

#### 44 PARTE PRIMA.

nendo costà potere nel dolce fascio loro por mano. State sana. Agli 11. di Settembre 1504. Di Villa.

#### A Mad. Veronica Gambara di Correggio.

L A dimora, che io ho inteso voi far costì in Boz-logna da alquanti mesi in quà m' ha fatto disideroso di venire alla mia Magione per potervi vedere e visitar più spesso, che non m'è stato concesso poter fare molti anni addietro. Ma questi sospetti di guerra e queste nuvole, che alla nostra mifera Italia foprastanno, non mi lasciano mandare a prò il difiderio mio. Onde ritenuto quì mal mio grado mando il mio M. Cola alla mia Magione, al quale ho imposto, che venga a visitarvi per me, e a raccomandarmivi, quanto si conviene alla mia vera ed antica affezion verso voi. Egli potrà raccontarvi tutto il miostato. A cui mi rimetto, pregandovi a tenermi nella vostra buona grazia, e salutarmi i Signori vostri figliuoli, i quali intendo farsi giovani valorosi e da molto. State sana. A'28. di Marzo 1529. Di Padova.

# A Mad. Veronica Gambara di Correggio.

Ando a V. Sig. la mia risposta al vostro leggiadro sonetto, la quale se io ho penato a mandarvi, non è da maravigliarsene, tante sono state le sue parti, che mi hanno spaventato dal porvi mano. Ma come che sia, nessuna scula volendo, che mi vaglia con voi, nella vostra buona grazia senza sine mi raccomando. Al primo d'Aprile 1530. Di Padova

A Mad.

#### A Mad. Veronica.

7 Oi potete vedere come io son diligente, che alla vostra correse e dolce lettera, nella quale erano i due sonetti vostri fatti per la morte del Sannazaro, io ora rispondo. Ma che ne posso io perciò? Raro, o non mai ho agevolezza di portatori. Oltra che io stato sono in Vinegia parte di questo tempo assai occupato e impedito. Come che sia, o io non posso con voi peccare, da cui ho libertà di potere ciò che io voglio, o voi me lo perdonerete volentieri per la vostra natia dolcezza. Quanto a' Sonetti, essi mi sono paruti bellissimi l'uno e l'altro. Sono puri, fono vaghi e affezionati ed onorati infinitamente. Io di loro mi rallegro con voi e ben faceste a mandargli al Sign. Mustetola. Per avventura non ne averà la buona anima del Sannazaro alcuno di veruno altro così bello, come questi sono. De' quali sicuramente non saprei dire quale più leggiadro sia, se non che quello, che incomincia. Se a quella mi prende più l'animo. Siate ringraziata dello averglimi mandati. Quanto al mio venire al Cafino, dogliomi che quando io credea effere più libero, e io mi truovo più legato per nuova cura ed occupazione dalla mia patria impostami . Nondimeno procaccierò di rompere ogni laccio, se fia possibile, e soddisfar, non voglio dire a voi, ma a me stesso. Il Prioli è molto vostro. e vi ringrazia della falutazion vostra. Il Broccardo non ho già buoni di veduto: vedrollo e faluterollo altresì, ed il Capello ancora, il quale mi fugge, ed in ciò fa bene : bascio la dilicatissima e onoratiffi.

# 46 PARTE PRIMA.

tissima man vostra. State sana. A' 16. di Giugno 1531: Di Padova.

#### A Mad. Veronica .

TO fono per far di nuovo imprimere le mie rime ; ed ho raccolti due sonetti, che io già vi scritti, e voglio porgli con gli altri. E perciò che il mio già impresso su in risposta per le medesime rime di quello, che voi a me scriveste fanciulletta, il quale incomincia così: S'a voi da me non pur veduto mai; è avvenuto; che io ho fmarrito il detto voftro fonetto; ne ho di lui altro che'l primier verso; che io dico, nè il posso rinvenire in luogo alcuno. Onde io vi priego ad effer contenta di cercarlo tra le vostre carte; e mandarlomi, acciò che io il possa porre parimente in quello medesimo volumetto : che firiffamperà, e spero che io ammenderò il peccato fatto nella prima impressione, nè voi arete più giusta cagione di dolervi di me, come avete per addietro avuto: Confessolo, acció che me ne diate minor castigo. Non dirò più oltra, se non che io vivo continuamente con la memoria del vostro valore nell'anima. State fana. A'27. di Maggio 1532: Dr Padova

#### A Mad. Veronica :

Ome che io era da me affai certo, che delle mie difavventure voi vi fentifte affanno o uguale al mio, o poco di lui minore, tuttavia la vostra e molto amorevole e molto prudente lettera ferittami da Virola nella fine di Settembre sopra la

morte di Lucilio mio figliuolo, m'è futa e oppore tuna e cara, scorgendo io e in ciascuna delle sue parole l'affezione usata vostra verso me ; e in tuta ta lei quel conforto, che mi farebbe potuto dare dalle scuole de i miglior Filosofi, che sur mai. Di che io vi rendo quelle grazie, che io debbo e poffo maggiori. E quantunque male in cotali avvenimenti possano gli umani animi porre al dolor freno, pure e prima da me stesso cercai non mi lasciar del tutto in preda di lui, e dappoi lette le vostre lettere, accortomi che voi mi davate sano e fedel configlio, ho procacciato di ubbidirvi maggiormente, e sommi oggimai col voler del cielo accordato in darmene pace. Io certo ho perduto un figliuolino, che empiea già tutte le mie speranze per quanto da quella età disiderar si potea, che erano nove anni non forniti. Non per tanto non folamente non voglio più dolermi di quello, che a Dio è piaciuto, ma ancora lo ringrazio, che come che quella mia pianticella e talletto avesse a vivere e verdeggiare così poco, pure me l'abbia tale dato, quale 10 potea più volere e pregare che dato mi fosse . La qual parte quanto sia vera, ed oltre a ciò di quanto cordoglio mi fia questa morte stata, porrete vedere dal soprascritto, che io allor seci, per porlo nel suo sepolero, e fia in questa lettera. Ho tardato a rispondervi, che ho voluto potervi sicuramente rispondere, d'avere non solo preso, ma ancora posto in opera il vostro saggio ed utile configlio . State fana . A' 20. di Gennajo 1533. Di Padova.

Lucilio Bembo puerilibus in annis jam non puero , sed indolis amabilitate ingeniique luminibus, & mirifico

#### 48 PARTE PRIMA.

fico ad bonas artes ingressu et impressu parentum vota exsuperanti: qui vix. ann. VIII. men. VIIII. d. XV. Petrus Bembus pater siliolo animuleque sue p. c. O multum disette puer que dura parenti Fertuna invidat te superesse tuo?

Quam producebam lætus te sospite vitam , Erepto pejor morte relicta mibi est.

#### A Mad. Veronica.

TOn saprei dire a V.S., Illust. Sig. mia, quanto piacer m'abbiano recato le salutazioni fattemi a nome vostro dal Maestro vostro di casa, e le vostre cortesissime e dolcissime lettere. Perciò che le infinite cose, siccome questo piacere è stato, non fi posson con finite parole pienamente far chiare . Oltra che i diletti dell'animo, che invisibile parte è, tengono per lo più della natura del luogo, nel quale esti tono generati e non si lasciano apertamente in modo alcuno vedere. Ma senza dubbio il mio non aspettare ora sì dolce novella ha fatto crescer la gioja, che ella m'ha portata. Rendo a Vostra Signoria di così amorevole ufficio quelle maggiori grazie, che io posso, e della memoria, che voi così verde dite di me serbare. E sopra tutto vi ringrazio del Sonetto così gentile, che mandato m'avete. Il quale molto più m'onora, che io non vaglio. Se per avventura nol valesse l'assetto reverente, che io v'ho sin dalla mia giovanezza sempre avuto. E perchè mi dite, che io il corregga, vi rispondo, che egli non ha di ciò mestiere, così è composto vagamente. Pure se del terzo verso si levasse quella voce cotanti, perciò che voi non avete fatto prima menzion di male alcuno, al quale quella cotanti, che par voce relativa, fi dia, crederei, che ben fosse. Voi vi penserete. Potrebbesi anco dir così . Sol duo conforti omai fra molti mali Trovo. Quanto alla contezza, che disiderate aver di me, io mi vivo, come io mi foglio, ne'miei ftudi, e il più nel teffere la Istoria della patria mia, che è non leggier peso e cura, sano e fermo abbastanza per gli anni, che io ho. Increscemi della cagione, che ha condotto il Conte Ippolito figliuol voltro a questi nostri bagni. Ma rallegromi dell'effetto in questa parte, che venendo egli in qua, avete pensato di scrivermi e rallegrarmi ed onorarmi sì grandemente. Non ho che mandarvi in iscambio de'vostri preziosi doni, nè si può avere. Mandovi nondimeno la seconda impressione nuovamente satta delle mie rime, nelle quali leggerete voi stessa più volte, e vi ricorderete di me, che vostro lungo tempo sono stato, e sono. State sana. Agli 11. di Maggio 1535. Di Padova.

#### A Mad, Veronica.

R Endo quelle grazie, che io posso maggiori, a gli amorevoli e prudenti conforti, che elle m'hanno recato a consolazion de' miei affanni, i quali se m' hanno punto e trasitto, non dee generar maraviglia a chi bene intende il mio danno e perdita. Come che io oggimai mi sia col voler del cielo accordato, e ringrazi Dio di ciò, che esso ordianato ha, e tanto più ora, che V.S. mi vi consorta. Che ha quella autorità sopra me, che è richieste a lla Lattere del Card. Bembo Vol.W. Die su

### SO PARTE PRIMA.

fua molta e chiara virtù, e all'amore che io conobbi sempre, che ella m'ha portato sopra ogni mio merito. Al bello e leggiadro Sonetto, che V. Sig. in questa medesima sentenza m'ha insieme con le dette sue lettere mandato, ho io fatto riverenza ed hollo basciato molte volte, ringraziandone cotesto felicissimo ingegno vostro, che dettato l'ha, e la bella mano, che l'ha vergato. E perchè non basto a rendervene le dovute grazie, mi rimarrò di farne pruova col debito, che io ve ne sento, chiuso nel mio animo servente vostro. Quanto al correggerlo, che V.S. mi dice, Dio mi guardi di pensare a ciò. Egli è sì vago e sì gentile, che non vi si può aggiugner cosa, che nol guasti, e faccia men caro . O felicissima voi , che sapeste sempre teffere sì preziose rime. Resta che io mi raccomandi nella buona grazia vostra. La qual sarete contenta ringraziare il Conte Girolamo vostro figliuolo e mio Sig. delle salutazioni sue a me caristime e dolcissime, ed allo Strozza altresì delle sue. Io pure spero di venire un di a visitar V. S. in Correggio o al fuo bel Cafino, il che ho cotanto difiderato di poter fare buoni anni sono, e disidero più che giammai. State fana. A' 16. d'Ottobre 1536. Di Padova.

#### A Mad. Veronica .

I O vidi molto volentieri il nostro M. Federigo, I poi che egli venne con lettere di V. Sig., delle quali cosa più grata non mi può giugnete. E proterfigli tutto quello, che in me era ad ogni suo e onore e comodo, pregandolo, che egli si valesse di

me senza risparmio: Non l'ho poscia veduto, che m'incresce: Sarò sempre e disiderolo e presto di piacergli. Rendo grazie a V.S. della memoria; che ella ferba di me, ficcome non tolo ella mi dice. ma anco mi dimostra apertamente; che ella fa: Di che ne su testimonio il divino Sonetto suo, il quale io ebbi per mano di M. P. Aretino: Al quale, dico alla lettera; che con lui ebbi; risposi incontanente; e mandai la risposta a Mantova per un mio, che v'andava. Stimo V.S. l'avera gia buoni di ricevuta. Non lo che altro dirle ; le non , che gl'infiniti obblighi; che io a V. Sig. ho, crefcono; e s'aumentano ogni giorno. La qual cofa non mi grava, anzi mi giova e diletta incomparabilmente: Pure che non le possa parere o per lo mio filenzio, o perchè non vengo a farle riverenza, che io ne sia indegno. Come che la sua natia dolcezza mi conforta, che non posso credere che ella stessa non me ne scusi; se bene io non meritassi esfere iscusato. Ma io soddisfaro un dì, se alle stelle piacerà; e al mio gran debito in alcuna parte, e al difiderio, che non è minor di lui. A Vostra Signoria bascio la mano e al Sig. Girolamo fuo figliuolo e mio Signor mi raccomando. A' 14. di Novembre 1536. Di Padova.

Questa mando io al cortese e chiaro Aretino; che a V. S. la indirizzi, poiche egli mi su buon rendi-

tore della vostra.

### A Mad. Veronica .

Ncomparabile piacer m'ha dato lo Strozza noftro, falutandomi or ora per nome di V. S. e D 2 recandomi novelle di lei. E come che io gli abbia detto che sia contento di fare altrettanto per me con V. Sig., pure ho voluto non bene gagliardo per un poco di male, che io ho ad un piè, far questi due versi, e dirle, che se io vivo ancora alcuno anno, pure un di offerverò la promessa più d'una volta fattale di venirla a vedere al fuo bel Cafino , La qual cofa per avventura mi potrebbe venir fatta a questi giorni, ne' quali guarito che io sia penso d'andare infino a Mantova, se non sosser quette cofe della Mirandola, che non laiciano V. Sig, godere quel suo bellissimo diporto. Restami basciar la mano di V. Sig. e nella fua buona grazia raccomandarmi, la qual farà contenta farmi all'uno, ed all'altro de' suoi figliuoli Sig. miei raccomandato. State sana. A'26, di Maggio 1537, Di Padova.

# A Mad. Veronica .

Uanto più V. S. fa escusazion meco della sua tardità usata nello serivere: mi vergogno della mia, e parmi meritar molta riprensione e biasimo da lei. E stareine di mala voglia, fe io non conoscessi la sua infinita umanità, con la quale non folo non fofferite riprendere i vostri servi, ma volete escusar gli errori e falli loro con mostrando d'avere errato voi, Onde nasce, che ogni dì più mi sento strignere dal laccio della vostra somma cortesia. A cui rendo di ciò quelle maggiori grazie, che io posso, avendo prima molte volte letta e riletta e la vostra dolce lettera, ed infieme il leggiadriffimo fonetto vostro fatto di N. Sig. ed a me mandato, Vostra Signoria non

hon cessa giammai di mandar fuori alcun vivo raga gio della sua vertù. Di che io per me ne sento molta contentezza. La riverenza : che V: S. dice vos lermi fare con le sue lettere, tocca a me, che io debbo sempre riverir lei ed il suo divino ingegno. Dogliomi che la fortuna non ha voluto darmi tanto tempo questi anni e tanto agio e scampo dalle cure che mi stanno d'intorno, che io abbia portito foddisfarmi di venire per due di a visitarla al suo bello, e vago diporto del Casino: Ma che? Quello, che fatto non m'è venuto ancora, potrà venir quando che fia . E spero che verrà : E di questa speranza mi pascerò questo suturo verno. Dopo 'l quale mi si concederà poter fare via. Non ho potuto vedere il vostro Segretario in Padova essendo io stato qui continuo: E quello, che più m'incresce, è; che io non ho potuto agevolare in parte alcuna le fue bisogne , come arei voluto , e sarebbemi stato di molta ventura. Rimane che io vi basci con questa carta la mano sin di qua, e nella vostra buona grazia e mercè senza fine mi raccomandi . N. Sig. Dio vi faccia felicissima , siccome fatta v'ha virtuofissima e rarissima e pregiatissima. State sana, e siate contenta salutare i Signori vostri figliuoli, e Signori mici in nome mio: A' 16. di Settembre 1538. Di Vinegia:

# A Mad. Veronica:

HO con fommo piacer mio veduto il vostro M.

Michele, giovane e difereto e molto avveduto e gentile. Ha avuto dal Zozzino tutto quello, che si cercava, ene m'è suro caro infinitamente.

D 3

Alla

### 54 PARTE PRIMA.

Alla dolcissima lettera vostra non so che mi rispondere, in maniera mi soprabbondate d'umanità ed amore e cortessa. Orsù questi conti si faranno un di al Casino, se a Dio piacerà concedermi tanta grazia. Io sto, come sono sempre stato dalla mia giovanezza in qua, tutto di V. Sig. Alla cui buona ed a me cara e dolce grazia baccio la mano, State sana. A'26. di Ottobre 1538. Di Padova,

#### A Mad. Veronica .

A vostra amorevole e dolce lettera, con la quale vi rallegrate della mia nuova dignità, m'è più cara, che tutte le altre, che molte ho ricevute in questa materia, state non sono, nella quale ho veduto il puro ed antico amor vostro verso me, che però ho lempre affai manifestamente veduto. Ve ne rendo quelle grazie, che io debbo, che fo effere infinite, e fin di qua abbraccio V. Sig. con quello offervante affetto, che mi si conviene. Quanto al giovane, che volete che io pigli a'miei fervizi, se V. Sign. sapesse quanti impacci e molestie e gravezze io ho per questo conto, me ne areste una gran pietà. Io avea la mia usata famiglia, in quanto a questa qualita di servitori, piena abbastanza; ed avea solamente diliberato non ne voler ricevere più niuno. E nondimeno sono stato più che sforzato a caricarmene. Nè so bene, come poter supplire, se io non averò maggiore e più larga fortuna di quella, che ora ho, la qual m'era bene bastante alla vita primiera, ma a questa nuova non già d'affai, che mi fa già sospirare pensandovi . Dunque con V. Sig., che mi fete forella, e con cui fo o

so che io posso e fare e non fare, e dissare, como io voglio, farò a molta sicurtà pregandovi che siate contenta questa volta non accrescer le mie noje, che lo riceverò da V, Sig. in maggior piacere ed obbligo, che voi non ricevereste da me lo accettarlo, Stia sana V, Sig. e di me ricordevole. Il qual pure spero d'averne un di occassone di venire al dolce Cassino vostro, A'15. d'Aprile 1539. Di Vinegia.

#### A Mad. Veronica .

On ho rifposto prima alla dolcissima lettera di V. Sig. avuta per lo Sig. Girolamo suo figliuolo insieme col sonetto a N.S. perciò che io volea prima dare il sonetto a S. Santità e poi farvene risposta. Ora, che ciò va più a lungo, che io non vorrei , per l'infinite occupazioni sue, io vi pure risponderò, e dirò, che molto nel mio animo vive la memoria dolciffima di V. Sig. E piacemi che altresì ella non mande in obblio l'affezione, che sempre le ho portata, e così dolcemente mi conservi nella sua buona grazia. Faccia Nostro Sig. Dio, che io vi possa rivedere quest'anno, siccome pare, che ne venga la occasione. Quanto al sonetto, egli m'è paruto, come io dissi a Monsig. Rever. vostro fratello, molto bello e vago e grave. E perciò non vorrei, che poneste fine, come dite, a questa arte. Anzi non vi pentiste di farne degli altri . Lo darò a N. Sig. ad ogni modo in tempo, che egli il leggerà più d'una volta. Se potessi essere con V. Sig. così spesso come io sono con Mons. Rever. vostro, la stanza di Roma mi sarebbe molto più cara, che

ella non è . La qual tuttavia mi fi fa cara per la vicinità di S.S. più , che per altro. State fana , Sig, forella mia valorofifs. e carifs. e dolcifs. A' 7. di Dicembre 1540. Di Roma .

## A Mad. Veronica.

N On meno ha doluto a me, Illustriss. sorella mia offervanda, il non effere io potuto venire a Bologna con N. S. per lo non aver veduta V. Sig. come ha veduto Monsignor Reverendiss. vostro fratello, di quello, che io veggo per la vostra dolce lettera, che è doluto a voi il non aver potuto veder me. E sa Dio, quanto mi sarebbe stato dolce e caro quel tempo, che io speso avessi in ragionar con Vostra Sig. Ma che se ne può altro? Io sono invecchiato affai, e male arei potuto portar la fatica del viaggio se non in lettica, la quale io all'ora non avea. E perchè ora l'ho, avvenendo la necessità del Concilio, prendo speranza con quella occasione di rivederla e goderla ancora affai tosto. Ho in tanto presa molta consolazione di quella, che veggo lei aver presa in riveder Monsig. Reverendiss. sopraddetto, che sono certissimo, che sia stata la maggiore, che abbiate potuto avere a questo tempo vedendolo in quel grado, nel quale tanto l'avete disiderato vedere. V. S. si goda anco di questo, che io il godo a piena fatisfazion mia, ficcome il più dolce, e caro Signor che sia in tutta questa corte. Col quale affai spesso ragiono di Vostra Signoria. Ho riveduto lietissimamente il Sig. Girolamo vostro figliuolo, che mi ha renduto molti faluti a nome voltro. Piacemi sommamente, che Vostra Signo.

Signoria conservi l'amore, che ella m'ha sempre portato, perciò che io in nessima parte per lontananza alcuna manco del mio verso lei ne mancherò mai. Io vi bascio la mano insin di quà mal grado della fortuna, della quale sì caramente nelle voftre lettere vi dolete. State sana. A'25. di Novembre 1541. Di Roma:"

#### A Mad. Veronica .

Roppo amorevole e troppo dolce sete, Illustriffima; Sig. forella mia offervandiffima a vifitarmi con sì cara lettera, della quale non ho veduta la più gentile e cortese molti anni sono. Ne rendo quelle grazie a Vostra Signoria che maggiori posso. E piglio molto piacere del piacer vostro ricevuto in riveder Monfig. Reverendifs. nostro fratello, e dell'ubbidienza vostra fatta a suo ordine, di salutarmi, come fatto avete. Non bisogna, che Vostra Signoria mi renda grazie della memoria che io servo di lei. Perciocchè io piglio tanto diletto in ricordarmi e pensar di lei , che questo è prezioso pagamento della mia opera. Feci di Vostra Signoria parole questi paffati di a N. S. impetrandole la indulgenzia, che ella disiderava ottenere da S. Sant. Il quale le udi lietamente. Se avverrà, che io altro possa per V. S. ella senza mezzo alcuno di Monsig. Reverendiss. predetto, sempre mi comandi con ogni sicurezza. Ed attenda a mantenersi sana e lieta, come dee fare dopo l'allegrezza avuta della prefenza del medefimo Reverendifs, nostro comun fratello. Al primo di Maggio 1542. Di Roma.

A Mad.

#### A Mad. Veronica .

NE' Vostra Signoria manca della sua dolce ed amorevole ulanza di scrivermi quando ne le viene occasione, nè io debbo mancar di renderlene le debite grazie essendomi gratissima la memoria, che ella serba di me: e che si ringiovenisce nel suo animo tanto più, quanto più il corpo invecchia, come ella dice. Alla quale non dubiti Voftra Sign. nè creda, che io possa giammai essere ingrato; in tal maniera ci legò il cielo nel primo tempo della mia giovanezza, e fanciullezza vostra. Il sonetto, che Vostra Sig. manda in risposta al nostro M. Bernardo Capello, non dimostra già, che Voltra Sig. si sia dimenticata l'arte del rimare, anzi è bellissimo, e leggiadro, siccome tutte le vostre cose sono. Gliel diedi di mano mia; e fugli, come dovea, carissimo. Intesi poi dal Signor Girolamo vostro figliuolo particolarmente di V. S, e del suo bene stare. Io verrò con Nostro Signor a Bologna; operi ora Vostra Sig. che io la possa rivedere dopo tanti anni. Il che se fia mi sarà più caro, che io iscrivere non basto. Resta che io mi raccomandi nella sua buona grazia, e pregarla si degni serbarmi per tanto suo, quanto io sono. A' 24. di Gennajo 1543. Di Roma.

#### A Mad. Veronica .

TOn ho prima risposto alla dolcissima lettera di V. S. ricevuta infieme col religioso e leggiadro sonetto, sperando ed aspettando questa risoluzion

zion di Nostro Signor dello abboccarsi con Cesare, estimando potermi venire alcun modo e comodità di poter soddisfare alla antica promessa mia e disiderio di visitarla al suo dilicato Casino. Ma quella forte, che m'ha ciò altre volte negato, non pare, che anco ora mel voglia concedere. Perciò che da tre dì in quà mi sono tentito assai indisposto e debole da potermi mettere in alcun cammino, Onde ho impetrato di rimanermi quì, e non seguir S. Santità, ma curare la fanità mia. Il che non m'increice tanto per conto delle poche forze mie e della debolezza e indisposizione, che io dico, quanto perchè mi veggo privo di poterla rivedere: cofa, che io senza fine disideraya. E benchè V. S. per la fomma doicezza e cortefia fua fi proferì di venire ella qui a questo fine di rivedermi, concedendogliele il Rev. vostro fratello, non però voglio per conto alcuno, che ella a questi caldi così disagevoli pigli questo finistro. Anzi la priego che ella si stia nel suo riposo, e godasi quella dilicata ed amena stanzia con memoria di me, che già cotanti anni suo tono. La qual memoria non è picciolo nè povero loccorlo alle anime veramente amiche negli affanni delle lontananze loro. Non m'è poca grazia e toddisfazione averla veduta nella detta tua lestera così disiderola di rivedermi. Di che le ne rengo quelle più vive grazie, che io posso, e reverentemente l'abbraccio fin di qua con tutto il cor mio. Quanto al Sonetto non posso lodarlo tanto, quanto esso merita. E pieno di vera religione, e candido, ed alto, e molto bello, e puro. Nè fopra ciò dirò altro, ie non che io tono più fuo, che scrivere non le posso, e piu mal contento di non

# 60 PARTE PIRÎMA.

poterla ora rivedere, che ella credere per avvenitura non può, non mi mettendo io ad ogni rifchio per poterla pur vedere e falutare folamente, e udire due delle fue parole, che fogliono così care effere, che nulla più, anzi pure a gran pezza non tanto. State fana i A' 10. di Giugno 1543. Di Bologna.

#### A Mad. Veronica

Eri, che furono i to. di Dicembre, ebbi la dola cissima lettera di Vostra Signoria scritta agli otto del paffato, pervenuta prima a Roma, e poi mandatami quì. Nella quale veggo il suo continuato e costante disiderio di rivedermi . Il che mi fa in parte maladire i rifguardi dell'una e dell'altra nostra condizione e stato; che amendue ci ritengono mal grado nostro di poterci rivedere e soddisfarci di questa così picciola e cotanto aspettata contentezza delle nostre anime: E vorrei alle volte effere quel libero Bembo, che io già fui, più tosto, che questo, che io ora sono. Ma che se ne può altro? l' umana condizione abbondevole più delle cose, che spiacciono, che di quelle che sono disiderabili e care; così porta. E più savio è colui che meno se ne dispera, e più s'accomoda con la necessità, che quelli non sono, che meno il fanno. Il che confesso che io far non so in questa nostra privazione e quasi esilio di noi medesimi. Sono dunque ora non in Vinegia, nè in Padova, come V. S. estimava, che io sossi, ma in Ogobbio alla mia Chiefa, luogo gentile, ma affai lelvaggio a dire il vero, e di poca comodità, e fubito giunto qui

ho avuto la maggior parte della mia famiglia malata, e di più ho perduto un buono e singolar Cappellano, che s'è morto. E nondimeno penío di starmi qui qualche mese. Dove chiamerò Vostra Sig. con l'animo ad una affai bella ed amabile villa, che io ci ho, ficcome credo che V. S. chiami alle volte me al suo bel Casino. Del rimanente, poscia che io così sono ubbligato e servo, come V. S. mi vede effere, non so che dirmi, se non che io mi rimetterò nel volere del vero e primo N. S. Dio, e so che V. S. per la fua prudenzia e bontà farà il fomigliante, e molto meglio fare il faprà, che nol fo fare io. Quando V. Sig. scriverà al Reverend. ed Illustriss. Sig. vostro fratello, la priego a raccomandarglimi, e fempre a star sana e lieta, e serbar verde la memoria dell'affezion mia verso lei, siccome veggio chiaramente, che ella fa . A' 17. di Dicemb. 1543, Di Ogobbio.

### A Mad. Veronica.

To ricevo pure le più dolci lettere da V. S. che ferivere fi possano per mano alcuna, siccome è stata questa delli 18. del passato recatami dal servitore di Monsignor Reverendiss. vostro fratello. Della quale rendo a V. S. quelle grazie, che se le convengono, e ciò sono senza sine, e insieme delle falutazioni sattemi a vostro nome da lui, a me carissime e dolcissime. Io mi voglio tener buono della memoria che V. S. serba di me così amorevole e costante. Faccia Nostro Sig. Dio, che ci possamo una volta rivedere, e quel-

la volta non abbia a finir molto tofto. Io per ubbidir Vostra Signoria e ragguagliarla del mio stato, sto affai bene , siccome molto vecchio ; e perciò porto oltra questo peso degli anni temperatamente, grazie a quel Signore rendendone, che ciò mi dona : Maritai or fa l'anno in Vinegia mia figliuola affai bene a foddisfazion mia in un giovane nobile è molto gentile , e di gratissimo ed onorato aspetto, la quale assai tosto mi fara avolo, fe a N. S. Dio piacerà, perciò che io intendo che ella è ora gravida: Non ho che altro scrivere a V. S. fe non che io v'abbraccio con tutto il mio animo fin di quà , e vi difidero tanta felicità, quanta baftar poffa a fare uguale la vostra fortuna alla vostra vertù. Il nostro Capello è al governo d'Orvieto donatogli da N. S. ed ha la moglie e i figliuoli feco. Il quale in questo suo mediocre, o men che mediocre stato è divenuto di poca veduta; e pare che egli vada ogni di più perdendone. Stia fana e lieta V. S. e me tenga per quello fuo fratello e fervitore, che io da poi che primieramente la vidi, sempre stato le sono, ed ancora più addietro. Perciò che eziandio avanti che io vi vedeffi, v'amava ed onorava molto: A' 14. d'Ottobre 1544. Di Roma.

## A Mad. Veronica.

La prima che ora dovete sapere, che le vostre lettere mi sono sempre carissime e dolcissime. Nè mai ne ricevo una, che io non istia più di allegro. Oltra che quelli, che da V. S. vengono, mi salutano a nome suo amorevolissimamente : che dupli-

duplica la mia letizia. V. Sig. non mi feriva più che io vi conservi nella mia grazia, perciò che voi medessima sete la mia grazia. Dunque non pigliate più saica in vano. E se V. S. sa, che io sia nella vostra, il che dovete sapere meglio voi, che non so io, ciò ne basti. Io spero di veder V. S. ia ogni modo. E sorse ci rivederemo più tosto, che altri non crede. Il Sonetto di V. S. satto a Mons. Reverendis. Farnese è delli vostri, che son belli tutti. O quanto sono lontano dalle Rime! Pazienzia. A V. S. mi raccomando di cuore. A' 22. di Dicembre 1544. Di Roma.

## A Mad. Prefetteffa.

Vea diliberato, ed era gran debito mio di venire a questi giorni della Pasqua a Sinigaglia per fare a V. S. riverenza, poi che per addietro e le occupazioni mie e quelle di voi m'aveano tolto il poterlo fare in Urbino, quando fopraggiunto da uno inusitato dolore, che assai mi tormentò e gravò, convenni spender quelli giorni in ricoverar la fanità, che ancora non ho del tutto riavuta. Perchè doppio dolore posso dire che m'ha assalito: perciò che con quello, che la infermità mi recò del corpo, era congiunto quest' altro dell'animo del non potere io venire a salutarvi. Al che fare m'avea poco innanzi accresciuto il disiderio e la sete il Sig-Ottavian Fregolo, che a Fossombrone umanissimamente mi falutò per nome vostro a tempo, che io pensava per la passata negligenza mia quasi non meritare, che venendo io a voi, voi pur mi raccoglieste o ammetteste. Sarete adunque contenta di

perdonarmi ed iscusarmi non solo se io a questi giorni a voi venuto non sono, che è stato perciò, che io buona parte di loro non sono potuto gran fatto del letto ulcire, non che della camera partirmi ; ma ancora se io ora non vengo, il che pure come che sia potrei fare, e farei sommamente volentieri, se non fosse che io aspetto di giorno in giorno e d'ora in ora una compagnia d'alcuni miei carissimi amici gentili uomini Viniziani, co'quali convengo paffare fino a Roma per un mele, se io pure mi potrò porre sicuramente in cammino a questo tempo, i quali acciò che mi truovin quì al giugner loro, ci sono ora da Castel Durante venuto, che non mi farei per ancora mosso volontariamente. Nè voglio che alcun perdono vostro mi vaglia, se la mia prima occasione, che mi sia data di potere a questa parte del debito mio tralasciato soddisfare, sarà da me lasciata passare negligentemente. Dico a questa parte del debito mio, perciò che a tutte le altre non so io come mi darà mai tanto di forza e di valore il cielo, che io possa rispondere bastevolmente, ficcome è quella, che ora per relazion della Duchessa, e di Mad. Emilia ho inteso, e ciò è la buona disposizione, che avete mostrato loro di volervi adoperare, che io abbia la rinunzia di quella Commenda. Della qual nuova e infinita cortessa vostra più col cuore, che con questa penna così vi dico, che se per grazia e opera di voi la bisogna quel fine averà, che io disidero, non so vedere, perchè io non abbia a riconoscer da voi quanto d'onore e di quiete io potrò da questo accrescimento di fortuna ricevere tutto il tempo della mia vita. Se pure lestelle non me ne vorranno far con-

tento, non rimarrà, che io eternamente non vifenta grado e di sì amichevole volontà vostra verso me, e di sì onorato testimonio, che ne rendete altrui. Priegovi ancora, che vi piaccia mandare innanzi le cose da voi con Mad. Duchessa e Mad. Emilia ragionate fopra ciò, e priegovene affai confidentemente, sì perchè voi già con la vostra grande umanità me ne date ardire, e si perche l'animo; che io tengo di dovere ancora poter meritar la grazia vostra, mi fa sicuro, quasi come se io meritata l'avessi. Altro non dirò, se non che io vi pro-, fero una fede ed offervanza di qualità, che se nello altre parti ella fia, per poco valore dalle stelle concedutomi, da dover effer poco tenuta cara, pen molto volere e per grato e ricordevole animo de' beneficj ricevuti non verrà mai tempo nel quale vi pentiate d'avermi follevato e favoreggiato. State fana. A' 14. d' Aprile 1507. Di Urbino.

# A Mad. Cammilla Gonzaga da Porto.

M Andovi la Canzona, che fia in questa lette-ra, più per attenervi la promessa, che io in Bologna vi feci, che fu di mandarvi la primiera composizion mia, che perchè essa meriti gli occhi e la lezion vostra. Così potessi io venire in periona a goder della vostra presenza e di quella della Sign. Contessa per alcuno spazio nel vostro dilicato Camerino, nel qual m'è paruto essere più d'una volta; poi che io da voi mi dipartì: tanto ha potuto la ingannevole immaginazion mia, di cuituttavia non mi pento, anzi m'è stato il mio medesimo inganno grandemente caro. Raccomandomi all' Lettere del Card. Bembo, Vol. IV.

nhe dir non posso. Solo dirò che la lettere vostre son tali, quali sono le altre cose vostre così rare e così care. E bene rispondete a voi medesima da ogni canto. Ma anco in questo non dirò più, per nou dire e roco e poco. Priegovi ad esser contenta di sarmi alla Sig. Marchesana raccomandato, ed inseme al Signor Ambasciatore. Il quale io amo ancor più, che io per addietro non amava, come che io l'amassi ed onorassi grandemente, possia che io il sento esser atto di voi, quanto è. Le lode, che voi mi date, mi son care perciò che da voi vengono, e tanto ancora più care, quanto elle hanno in se più di cortesia, che di verità. State sana. A'4- di Dicembre 1526. Di Padova.

A Mad. Susanna di Gonzaga, e di Cardona, Contessa di Colisano.

TO sentito molta gravezza, che nel primo pia-Cere richiestomi da V. S. io non abbia potuto dimostrarvi quanto volentieri e prontamente vi servirei. Perciocchè le vostre lettere scrittemi in raccomandazion di Laterio Macrino da Brescia, e date a' 10. d'Ottobre, obra che io le ho ricevute folamente questa mattina, pure esse non m'avrebbono potuto trovare in que'luoghi, dove al raccomandato sarebbe stato mestiere dell'opera mia. Perciocchè questo medesimo Ottobre mi dipartì io di Padova, nella qual città dimoro, per venire a Roma a basciare il piè a N. S. ed ancora non me ne son partito, Piacerà dunque a voi per ora di scufarmene, facendo nondimeno intendere al detto Laterio, che se quando io sarò in quelle parti, il che E 2

#### 68. PARTEPRIMA

fia di brieve, gli avverrà più che io ad uopo gli torni, ggli confidentifilmamente à me venga, che io gli farò conoficere quanto l'autorità vostra possa di me. La qual priego si degni comandarmi più spesso, che per addietro fatto non ha, almeno per così dimostrarmi, che m'abbiate in conto di vostro. State sanz. A'26. di Gennajo 1525. Di Roma.

# Alla Badessa di San Pietro di Padova.

I Ntendendo io il vostro prese stare a molto pericolo della vita, e ricordandomi M. Valerio di Monf. Argolicense aver la pensione, che sapete, sopra quel beneficio, ed ancora il regreffo se io non sono errato, ho voluto ricordarvi che così essendo, per avventura fia bene , se il prete si morrà , suggir piati e fastidio e molti travagli che areste, le faceste nuova elezione quando non sosse che eleggeste esso M. Valerio, con la quale elezione vi leverefte fatica , e tuttavia manterrefte la jurisdizion vostra dello eleggere. Io parlo, come colui che disidero in ogni cosa la quiete e il bene di cotesto monistero , al quale anticamente sono affezionato. Ma sopra tutto mi muove l'amore e riverenza, che io vi porto. Mi raccomando alle vostre sante orazioni ed a quelle delle mie vertuose parenti e figliuole vostre. A' 21. di Luglio 1525. Di Villa.

## A Mad. Leonora Duchessa d'Urbino.

O non arei potuto a questo tempo intender cola, che più grata mi fosse, di questa, che voi per le vostre lettere mi fate intendere, e ciò è che vi fiate agevolemente e con poca noja spedita e liberata del vostro parto in una figliuola semmina, del qual parto perciò che voi ne stavate in assannoso pensero, conveniva che i servitori vostri ne temessera la consultata adunque ne sia la divina maestà e ringraziatane assettuolamente, che al tempo ha voluto consolarvi, e nel maggior sospetto vostro rassicurarvi, e rasserenzio, quanto io non dubito che voi vi risanerete di tutta la indisposizion passanta passanta se sia consultata di propere sia che giammai. Basciovi la mano. A'12. di Dicembre 1535: Di quella Padova, che è rimasa tutta sola e maninconsola per la partita vostra.

## A Mad. Leonora Ducheffa d' Urbino .

TO avea in qualche parte rasciutte le lacrime cadutemi per la morte del nostro Mons. Rever. Fregolo toltoci così subitamente ed importunamente, quando le lettere di V. Eccellen, scrittemi di mano fua me le rivocarono negli occhi, e molto più abbondantemente nel cuoro, vedendo io lei sì ragionevolmente e con tanta pietà doleriene meco. E certo che V.S. non folo ha perduto un raro amico e parente e prudentissimo e santissimo Signore , ma ancora, ficcome ella dice, tutta la Cristiana Repubblica ha fatto in ciò una grande ed incomparabile perdita a questi così duri e disordinati e perniziosi tempi . Di me non dirò molto, sì perchè già ne scrissi a questi di a Vostra Eccell. alcuni pochi versi, e sì ancora, perchè siccome io conoscò dal mio il grave dolor di lei, che fapea l'amore e

la offervanzia, che tra l'una e tra l'altro di voi era, così certo fono che V.S. conosce il mio cordoglio per la stata già tanti anni verso me carità di quel Sig. e la mia verso lui offervanzia ed affezione ardentissima non mai offese da una sola parola ne dall' uno nè dall' altro di noi dalla prima e tenera giovanezza sua e virilità mia infino a questo giorno. Sommi oltre a ciò doluto, che veggo V.S. in questi anni lungamente attristata dalla morte del Sig. suo di buona memoria, ed ora da questa del Card, augurarsi d'avere a viver poco. Il che non è già ufficio della prudenzia, che ho sempre conosciuta in lei , e che predicava il Card. medesimo. Perciocche tanto più dee Vostra Signoria penfar di vivere, quanto sete più rimasa sola a proccurare il bene e comodo delle vostre tenere piante, che a canto vi fono. Oltra che vivendo potrete giovare più lungamente alle anime di questi due Signori, pregando, e bene operando per loro, e farete utile e comodo a tante altre parti, che dal vostro santo animo attendono ogni lor bene e prosperità e vita. Dunque V.S. non parli più così. Anzi si conforti col Re del cielo, che così ha permeffo che fia, e s'accordí con la sua volontà e giudicio, che non può errare. Quanto alla parte, dove ella dice, che io le sono rimaso in luogo di questo buon Sig. per patrone, e per padre e per fratello, la rendo ficura, che nessun di verra mai, nel quale io non disideri potere adoperarmi ad ogni volere e fatisfazione di V. Ecc. , nè cedo in questa parte a Monfig. Reverendissimo vostro fratello. V. S. mi tenga per veramente e propriamente e debitiffimamente suo e per tale mi spenda, e di me si vaglia senza ris-

parmio alcuno, che ne le do di ciò, e dono, e confegno piena libertà ; la qual libertà e facultà , mentre io averò vita, non le farà da potere alcuno della fortuna rivocata giammai: Allo ncontro pregherò ora lei, che attenda alla fua fanità ; e a vivere, e non solo a vivere; ma ancora a vivere più lieta; che ella può; e a questo modo si vendicherà della fortuna; che tanto s'è adoperata per attriftarla. M. Flaminio Tomarozzo mio Secretario, il qual mando all' Eccell. del Sig. Duca e a V. S. le dirà il rimanente delle cose mie ; e di quelle ; che a me apparteneranno per lo innanzi per conto del Vescovato; che ha governato così bene cotanti anni quella benedetta anima, e parimente della cortesia fattami da N. S. Al qual Meffer Flaminio Vostra Signoria sarà contenta dar piena fede non meno, che a me proprio: Nella cui buona grazia mi ridono e raccomando. Agli a: d'Agosto 1541. Di Roma;

# A Mad. Leonord Ducheffa d'Urbino .

A Lla fine; quando a Dio è piaciuto, ho dato espedizione alla cosa del Mag. M. Pietro Panfilio in questo modo. Che Sua Santià mi ha promesso; e così vuole che io scriva a V. Eccell. di conserire a M. Pietro il primo beniscio della Relision Jerosolimitana, che vacherà nel Dominio delli Sig. Viniziani senza manco alcimo. E così vuole che io faccia notare dal Datario nelle sue memorie con la data picciola, e col nome di M. Pietro, assime che S. Santità non abbia per obblivione a farné altro. S. Santità non ha voluto farne riferva in brieve, per non dare questa mala conteptezza: il

the nel vero nulla importa. Perciò che nè il brieve può valere oltra la vita di S. Santità; ne fe il Papa volesse dare il primo benificio vacante ad altri, che a M. Pietro, le mancheria modo di poterlo fare ancora dappoi concesso il breve. E in peni modo bisogna che ci fidiamo in S. Santità. Io mi rendo nondimeno ficuro, che ella ci attenderà la promessa. Perciò che io veggo che l'ha fatta di buonissimo animo. Se io prima che ora non ho potuto dar compimento al negozio, V. Eccell. non creda che sia mancato per mia negligenzia. Che certo non ho avuto cosa alcuna più al cuore dappoi che io ebbi fopra ciò la prima lettera di Vostra Eccell, che questa. Ma le cole di questa corte iono di qualità, che, chi le può espedire ancora in lungo tempo, non fa poco. Io ne ho parlato con S. Sant. più volte, e col Datario, col quale s'è bilognato far capo più altre volte. Benchè la celerità niente averia operato più a benificio di M. Pietro, che nessuna cosa è vacata in questo mezzo. Col Datario, il quale affai mi ama molti anni fono, operetò, che ciò non fara inteso da persona umana, nè fe ne faperà cofa alcuna. Se la vacanzia verrà di benificio più grande di quello, di che ha fatto pensiero Sua Santità di benisicar M. Pietro, ne darà pensione di quel più a chi parerà a S. Beatitudine, e'l benificio fara di M. Pietro. Non ho che altro dire a V. Eccell. se non che S. Sant. m'ha dimandato fe V. Eccell. è andata a Vinegia. Al che ho rilposto non ne saper niente, nè credere che vi siate andata. Alla cui buona grazia mi raccomando. A' 6. di Marzo 1542. Di Roma.

A Mad.

#### A Mad. Leonora Ducheffa d' Urbino .

R Endo molte grazie a V. Eccell. della molta amorevolezza sua verso me in darmi così costo ragguaglio della giunta sua in Vinegia in mano sua. La qual nuova m'è senza fallo gratissima. Perciò che io ho continuamente sperato, che quello aere e la comodità di quelle barche siano per sollevar V. Eccell. dalla non buona disposizion sua. E stimo che si mio M. Pietro Pamssio con N. S. che V. Eccell. m'impone. Resta che io riverentemente in sua buona grazia mi raccomandi; e mi saluti la Mag. Mad. Lucietta, e mia cugina Mad. Lisabetaa. A' 10. di Giugno 1544. Di Roma.

# A Mad. L'eonora Duchessa d'Urbino.

V Ostra Sig. potrà ben dire, che io saccia poco il debito mio con lei, possia che avendomi ella scritto una dolce lettera, la quale io ricevei infino effendo a Padova, non le abbia fra tanto tempo satta risposta. Consesso il mio errore, nè lo voglio escudare in parte aleuna, acciò che Vostra Signoria alquanto minor penitenzia mi dia, che non meriterei, se io escusare il volessi. E rendole i questa memoria, che ella serba di me, molte grazie. Fui a Padova e a Vinegia quasti tutta questa state affine di maritara la mia Elena, e per graia di N.-S. Dio l'ho maritata in un gentile uomo molto dabbene e di lettere e d'ingegno, e in soma molto a satissazion mia. Venni poi a Pelaro, dove

dove fui ricevuto per ordine del Sig. Duca onoras tamente, e vidi l'Imperiale di V. Eccell, con infinito piacer mio, sì perchè io disiderava molto di vederlo, e si perchè è fabbrica per quello, che ella è, meglio intela e meglio condotta con la vera icienzia dell'arte, e con più modi antichi e invenzioni belle e leggiadre, che altra, che a me paja aver veduta fatta modernamente. Di che con V. Sign. mi rallegro grandemente. Certo il mio Compare Genga è un grande e raro architetto, ed ha luperato d'affai ogni espettazion mia. Sono poi venuto al mio Vescovato, nel quale ho avuto tanto d'onore dal Sig. Duca, il quale era quì insieme con la Ducheffa , e da tutta quefta città , che è stato foverchio: Dove penso di starmi questa vernata; e ciò farò io tanto più volentieri, quanto potrò sperare di veder V. Eccell. nello Stato e in queste contrade. E quando io ci farò stato il verno, non fia per avventura poi da partirmene la state, avendo io la bella stanza della Badia; che ha fabbricata e lasciata a i successor suoi la vertù e bontà e libetalità di Monfig. Reverendiss. nostro Fregoso di buona memoria. Non so che altro dirle, se non che io vi priego a raccomandarmi in buona grazia di Monfig. Reverendiss. vostro fratello, e alla Illuftris. Sig. Ducheffa: N. Sig. Dio sia sempre vostra guardia. A' 19. di Dicembre 1543. Di Ogobbio.

# A Mad. Costanza Fregosa, Contessa di Lando:

E Bhi le vostre tovaglie mandatemi per M. Giulio, nè mai ve ne ho renduto grazie. Per la qual cosa mi potreste dire ingrato, se non sosse che che io fo che conoscete la qualità del mio animo verso di voi. Rendolevi dunque ora, che ho preso questa penna in mano per ciò fare, e rendole tanto maggiori, quanto a confessarvi il vero, io n'era male fornito, per modo che il vostro avviso a mandarmi queste cose, che voi chiamate cose da donna, è stato bene a tempo. Tuttavia vi ricordo a fare quì fine al mandarmi delle cose di costà, che vi prometto che non ne accetterò più, e manderete indarno. Del vostro Conte Agostino non vi scrivo molto spesso, che ne sete tenuta informata da M. Francesco suo maestro'. Io vi posso dir questo, che non ho veduto il più modesto e meglio allevato fanciullo di lui. Egli mi sta in casa di modo che non pare che sia forestiere alcuno; ma che io un figliuolo ci abbia . Spero che voi e il Conte ve ne troverete contentissimi . Ard caro mi salutiate la mia gentil figliuola Mad. Caterina. State fana. A' 26. d' Agosto 1527. Di Padova.

# A Mad. Costanza Fregosa, Contessa di Lando .

A D una lettera voltra delli ventifette d'Agosto assai tardo, essendo assai tardo. Di ciò è in colea, rispondo eziandio assai tardo. Di ciò è in colea, che raro intendo d'alcuno, che in costa venga; che se io avesti spesse volte portatori, e voi arrelle più sovente da me lettere, che non avete. Che nessua cosa so io più volentieri; che e scrivere a voi, e leggere le vostre lettere, siccome ho letta volentieri e con mosto piacer mio questa voltra ultima piena di vera amorevolezza. Alla quale rispondendo dico, che areste oggimai una gran

ragione di dolervi di me, poscia che atteso non v' ho la promessa fattavi del venirvi a vedere, massimamente a questo tempo molto bello e sereno del Settembre passato, essendo stata la Lombardia e cotesti luoghi senza soldati, se io non fossi stato questo medesimo tempo grandemente occupato in Vinegia. Oltre che sì non era io anco ben difposto della persona da poter fare questo cammino per alcuna gravezza, che m'è tutto l'anno paifato durata. Le quali due cose faranno con voi la mia scusa per questa fiata. Ma se Dio mi lascierà in vita e in fanità questo anno, che viene, ed io non venga a vedervi, tenetemi per poco amorevole Compare. Non ho fatto da 20. anni in quà alcuna via più volentieri di quello, che farò quelta. Che se voi, come dolcemente dite, per sentirvi oggimai vecchia disiderate vedermi, quanto debbo ciò disiderare io, che molto più vecchio sono, che voi non sete? A me parrà aver soddisfatto al maggiore obbligo e maggior disiderio, che io abbia, se il cielo mi farà grazia di potervi rivedere. Non crediate che per cagion di questi molti anni, che eveduti non ci siamo, io nell'amore e amistà, che è fra noi, sia meno offervante di voi di quello, che io stato sia quando eravamo in una medesima casa amenduni, e ogni di ci vedevamo. Ed i molti miei anni, che m'hanno levato le giovenili forze, ed il caldo ardire di quella età, non hanno perciò in parte alcuna scemato l'animo mio verlo voi, e l'amore, che io ugualmente e ad un modo sempre v'ho portato e porterò mentre ci viverò. Nè meno amo io ora non dico Monfig. l'Arcivescovo, che è in vita, ed il quale io ho riveduto

veduto affai lungamente questo anno varcato, ma eziandio il Sig, Ottavian già più anni morto, di quello che io ad Urbino l'amai. E parmi che fia così da fare tra veri amici. Ma tornando alle vostre lettere, la instanzia, che voi mi fate, che io venga a vedervi, m'è tanto cara stata, che non basto a dirlo, parendomi che ancor voi serbiate quella memoria di me con questa vostra dimostrazione, che si convien tra noi. Di Mad. Caterina vostra mi piace, che ella fertile sia più di quello, che sete voi stata, ma vorrei che questo terzo parto venisse maschio, e non semmina, como dite ch'ella sarà . Dovete credere che io disideri vederla, ficcome figliuola vostra, e di tanto ancor più, di quanto io mai veduta non l'ho. Giovami, che ella non è guari da voi lontana. Che quando io a Piacenza venga, o ella vi potrà venire agevolmente, o io a lei andar potrò senza sinistro. Perciocche io veder la voglio venendo in costà in ogni modo . Ho inteso che sete sul maritare il Conte Agostino . N. S. Dio vi conceda potervi ben consolar di nuora, come ella si potrà ben contentare di suocera. Monsig. l'Arcives. m'avea dato in parte speranza di venir questa vernata a Vinegia; poi non ne ha fatto nulla. Ma stia egli pur sano, che di tutti i suoi voleri mi soddisto. Bene disidererei che egli non si fosse così del tutto scostato dal mondo, come ha fatto. Resta che io a voi mi raccomandi, e stiate sana. A' 30. di Novembre 1532. Di Padova.

#### A Mad. Costanza Fregosa Contessa di Lando. A Piaconza.

Oi direte, che io sono poco amorevole a non vi serivere più spesso. Ed io vorrei più tosto venirvi a vedere, che scrivervi. La qual cosa poscia che sar non posso a questo Settembre, che domane entra, ho diliberato a Dio piacendo farlo questa primavera o prima state che verrà al tutto. Ho intelo voi effer fatta per conto del Conte Ago-Rino avola d'una figliuola femmina. Io arei più tosto voluto d'un maschio, e sarebbe stato più ragionevole, dandovi Mad. Caterina vostra delle femmine abbastanza, come dato ha. Pure anco le femmine sono sostegno spesse volte ed onor delle famiglie. E poscia, che la nuora vostra ha incominciato a fare frutto, sì ne farà ella anco de' maschi. Io sto sano, ma ho avuto delle molestie d'animo più che io non vorrei. Riserbomi a ragionarne con V. Signoria. Alla quale disiderando e pregando lunghissima felicità bascio la mano. State sana. All'ultimo d'Agosto 1535. Di Padova.

Di Monsig. l'Arcivescovo vostro fratello è buona pezza, che io niente intendo.

### A Mad. Costanza Fregosa Contessa di Lando. A Piacenza.

Redo che V. S, non dubiti, che da lei e la Illustrissima Signora Duchessa nostra in suori, nessuno viva, che maggior dolore sentito abbia dela morte di Monsignor Reverendissimo vostro statello

tello di quello, che ho sentito io. Però vengo più sicuramente a dolermene con voi ed a piagnerne, che non farei con veruno altro. Io certo ho perduto il più caro e dolce sostegno di questa mia vecchia, e frale vita, che io al mondo avessi, col quale ogni mio pensiero, ogni mio studio, ogni cura, ed in fomma ogni qualità del mio animo era comune, e parmi effere rimafo fenza la maggiore e la miglior parte di me medefimo. Nè credo poter mai più sentir cosa, che consolar me ne possa. Se Voltra Sig. è in altrettanto cordoglio ed in più, non me ne maraviglierò punto. Perciocchè avete perduto un grande ed onorato dal mondo tutto ed un buono e fanto fratello. Ma che se ne può altro? Se N. S. Dio l'ha voluto per se egli, che dovemo contra ciò far noi, se non dire quelle parole del buono e paziente Job: Dominus dedit : Dominus abstulit : sit nomen Domini benedictum . Io proceurerò di darmene pace, come io potrò, e di pregare Sua Maestà per l'anima di lui. Ancora che io stimo certissimo, che quella benedetta sia ora in luogo, nel quale può essa meglio e con più frutto pregar per noi, che noi per lei non possiamo. Datevene ancor voi Sig. Comare mia pace al meglio che potete, col volere del Cielo accordandovi. N. Sig. Dio vi consoli egli, che fare il può, e state fana . A' 25 di Luglio 1541. Di Roma .

A Mad. Vittoria Colonna Marchefa di Pescara. A Napoli.

DAM. Flaminio Tomarozzo V. Sig. intenderà un bisogno, che io ho del favor vostro. PriePriegovi e per l'antica divozion mia verso voi, e per la molta vertù vostra, ad esser contenta di donarlomi, che io giugnerò questo obbligo agli altriche io con voi ho infino dalla fel. mem. di Papa Leone in qua, i quali non m'uscirono, nè usciranno giammai dell'animo. Il detto M. Flaminio vi potrà dire quanto io mi sia rallegrato col nostro secolo, avendo veduto a questi giorni qui molti sonetti vostri fatti per la morte del Sig. Marchese vostro marito, il qual secolo siccome tra gli uomini ha lui avuto nelle arme eguale alla vertù degli antichi più lodati e più chiari; così ha voi, che tra le donne in quell'atte fetc affai più eccellente, che non pare polibile, che al vostro sesso si conceda dalla natura. Di che ho prelo infinito piacere con molta maraviglia mescolato, siccome buono e des voto servo, che io vi sono. A cui bascio la mano, A' 20. di Gennajo 1530. Di Bologna.

# Alla Marchefa di Pefcara . A Napoli .

Oscia che io compresi nessuna cosa esser maggiore del vostro alto animo, ho sempre giue dicato non convenirsi darvi da pensare in alcuna cosa di picciol momento. E perciò tentando altra via ho voluto in una mia lieve bisogna, nella quale ho creduto poca della vostra autorità potermi levar d'impaccio, far di meno di molestarvi. Ma ora che non mi vien fatto cosa che io voglia più tosto per poca diligenza d'altri, che per molta malagevolezza loro, ho diliberato romper questa mia credenza e rispetto o forse anco vergogna con V. S. e pregarvi ad effer contenta di far dire agli eredi

eredi del Signor Bartolommeo Caracciolo che mi paghino ducento e trenta duc. d'oro in oro larghi, che essi mi debbono per un affitto della Commenda mia di Benevento conceffa al detto Sign. Bart. lorpadre, nel quale affitto egli fi morì reltandomi debitore d'uno anno intero, che ne porta la detta fomma. Siccome voi potrete vedere dall'esempio del detto affitto, che vi fia mandato con questa lettera. Stimo che effendo eglino gentili uomini, effi non mancheranno di fare in ciò da gentili uomini, e di soddisfare al debito che meco hanno. Pure, se avvenisse, che essi altramente facessero, siete pregata ordinare che si truovi costì alcuno, che atto fia a procedere per la via della ragione in richieder loro questi denari, al quale i miei proccuratori commissione manderanno da poter ciò fare a nome mio, e costrignerli a pagarne. Se io sarò presontuolo stato in dare a V. S. così bassa noia, so che almeno voi sarete dell'usato vostro alto animo in iscusarmene agevolmente. A cui bascio la dotta mano, e nella vostra buona grazia senza fine alcuno mi raccomando. A' 12. d' Aprile 1531. Di Padova.

## Alla Marchesa di Pescara. Ad Ischia.

A Síai tardo alle lettere di V. S. rispondo recatemi da M. Giovan Jacopo Salerniano. In
colpa di ciò è stato il volere io soddisfare in alcun
modo a quello, che egli mi disse, che voi gli avevate imposto, che procacciasse, e ciò è d'aver la
mia immagine dipinta, Perciò che pensai di sar
dare finimento ad una medaglia del mio volto già
da persona incominciata, che si morì avendo l'opoLattere del Card. Bembo Vol. W.

E

ra nelle mani. Questa medaglia per la povertà de maestri m'è fin questo di stata indugiata a fornirsi, e poi è suta fornita non bene, che non mi rassomiglia quanto potrebbe, ed io vorrei pur ubbidirvi compiutamente. So io bene che tali memorie al mio picciolo stato non si convengono. Ma il disiderio, che io ho d'avere la vostra immagine, m'ha fatto men guardare alla qualità di me stesso, sperando, se io a voi mi donava tale, quale io potea, che voi non doveste a me negarvi altresì, di che disiderosissimamente vi priego. Così alle vostre onorate lettere, e al fonetto leggiadro scrittomi, che con loro era, rendo tardamente con questa penna quelle maggiori grazie, che io posso. Nessuno più ricco dono potea io ricevere, che i tre vaghissimi fonetti vostri in diversi tempi avuti, che mi sono in vece di preziosissimo tesoro cari. Cari eziandio mi furono gli altri due bellissimi sonetti del carro d' Elia, e del Ginebro mandatimi di vostra mano insieme con l'ultimo, che a me veniva, nell'uno de' quali a me pare che voi di gran lunga superiate e vinciate il vostro sesso; nell'altro d'alquanto voi stessa. La indisposizione, nella quale intendeste, che io era, mi s'è dileguata e partita, siccome voi nelle vostre lettere indovinaste che dovea essere, e intanto sto bene, che io ripiglio un poco la speranza di potervi ancor venire a vedere fin costà, che è il maggior disiderio, che io abbia. N. S. Dio vi dia lunghissima vita, poscia che v'ha dato si chiaro, e sì divino ingegno. State sana. A' 25. di Luglio 1532. Di Padova .

## Alla Marchesa di Pescara. Ad Ischia.

TEntre che io ho voluto rendervi grazie della VI vostra immagine mandatami con alcuna più convenevole scrittura; che non sono le semplici lettere, sopraggiunto da noje domestiche assai pungenti e tratto a pensar di loro mi sono indugiato di far così dovuto ufficio a questo di . E per avventura l'altezza della materia di cui scriver si dovea, è tale, che non quantunque altri vuole e cerca, e ne fa pruova; ma quando solamente dal Cielo è dato; si perviene allo ottenimento di si alta grazia, siccome per addietro altra volta m'è avvenuto, che molto tardo feci risposta alle vostre chiare e leggiadre rime. Ma come che sia, che non voglio lunga escusazion farne, poscia che all'animo grande vostro risguardando più mi si conviene rimanervi tenuto groffamente, che procacciare in parte alcuna d'alleggerire il debito, vengo ora con queste poche righe a ringraziar la cortesia vostra di così raro e caró dono : Il quale io serberò per cosa tanto maggior di quello, che non pare che possa effere una figura dipinta, quanto la vera, che ella rassembra, è eccellenza di più prezzo, che non cape il vostro sesso. Se lo Illustrissimo Sig. Marchese del Vasto è costì ; siccome a questi dì s'è inteso, piaccia a V. Sig. nella sua buona grazia raccomandarmi. Io a voi bascio con molta riverenza la mano. A' 2. di Luglio 1533. Di Vinegia.

F 2

#### Alla Marchefa di Pescara. A Roma.

TO fon pregato da alquanti gentili uomini di que-Ita città ad interceder con V. S. che sia contenta perfuadere al molto Rever. vostro Padre Frate Bernardino da Siena, che accetti di venire a quest' altra Quaresima prossima a predicare quì nella chiefa de' Santi Apostoli a riverenzia ed onor di N. S. Dio. La qual cosa essi disiderano grandemente poter impetrar da S. Pat. Nè pur essi foli, ma tutta questa cittadinanza aspetta d' udirlo infinitamente volentieri, Io, che non posso negar loro sì onesta e pia richiesta, nè men di loro mi terrò a buona ventura poter conoscere e udir quel santo uomo, priego il più caldamente, che io posso, e con quella riverenza, che si conviene, V. Illustris. S. a farne degni di questa grazia, sicuro, che quanto vorrà la vostra bontà e vertù, che egli faccia, tanto egli farà. Nelle vostre sante orazioni mi raccomando. A' 6. d'Aprile 1528. Di Vinegia.

## Alla Marchesa di Pescara. A Roma.

Ando a Vostra Signoria le allegate del no-M ftro molto Reverend. Frate Bernardino, il quale io ho udito così volentieri tutti questi pochi dì della presente Quadragesima, che non posso abbastanza raccontarlo. Consesso non avere mai udito predicar più utilmente nè più santamente di lui. Nè mi maraviglio, se Vostra Signoria l'ama tanto, quanto ella fa. Ragiona molto diversamente, e più Cristianamente di tutti gli altri, che in perpergamo sian saliti a' mici giorni, e con più vicea rantà ed amore, e migliori e più giovevoli cosea. Piace a ciascuno sopra modo. E stimo che egli sia per portarsene, quando egli si partirà, il cuore di tutta questa citrà seco. Di tutto ciò si hanno immortali grazie a Vostra Signoria che ce l'avete prestato. Ed io più che gli altri ne le sentirò eterno obbligo. Non sono potuto rimanermi di dirvene queste poche parole. Vostra Signoria stia sana, e mi tenga per molto devoto alla sua vertù. A' 23. di Febbrajo 1539. Di Vinegia.

## Alla Marchefa di Pefcaya. A Roma.

Roppa cura si piglia dell'onor mio Vostra Sig. e troppo vi faticate per me, che nulla ho meritato con voi , siccome da M. Flaminio novellamente ho inteso. Io non debbo far fine, nè farò mai, di rendervene immortali grazie. Che so bene, quanto l'autorità della grande ed infinita bontà vostra, ed il valore del vostro generosissimo animo dee potere in ogni alto luogo. E stimo che non possano i miei calunniatori, a quali però io perdono, macchiarmi, e nuocermi appreffo verun giudice, a cui Vostra Sig. mi purghi e mi difenda. Ma vi priego, che lasciate che Nostro Signor Dio, che sa quello, che dee ben mio essere, governi egli questa bisogna, come alla sua Maesta piace. E so Vostra Signoria di questo sicura, che tutto ciò che ne avverrà, io riceverò da lui per lo migliore, e ne gli renderò piene grazie. Io non cercai mai d'effer Card. e se io n'ho a dir più oltra il vero, nè anco disiderai. Non voglio già negarvi, che la buona

openione, che ha N. S. di me avuta, non mi fiagratissima stata, e più ancora perciò, che io non l'ho nè mendicata nè ricercata, che per altro. Ma non mi pento tuttavia di questo mio picciolo e basfo stato, se non in quanto io N. S. Dio non serva, come doverei, Ma ciò nell'animo mio sta, non nella mia fortuna, e posso a sua Maestà servire così in questo stato, come in altro. Ragiono con Vostra Signoria come ho ragionato questa mattina col Reveren, padre frate Bernardino, a cui ho aperto tutto il cuore e pensier mio , come arei aperto dinanzi a Gesù Cristo, a cui stimo lui essere gratissimo e carissimo, nè a me pare aver giammai parlato col più fanto uomo di lui. Sarei ora in Padova. sì perchè ho fornito una bisogna, che m'ha tenuto qui più d'uno anno continuo, e sì per fuggir le dimande ed i ragionamenti, che mi iono tutto'l dì fatti da questi gentili uomini ed amici miei e parenti fopra questo benedetto Cardinalato, se non fosse, che io non voglio lasciar d'udire le sue bellistime e santistime e giovevolistime predicazioni, ed ho diliberato starmi quì, mentre ci starà egli. Stia fana Vostra Signoria e me tenga nella sua buona grazia. A' 15. Di Marzo 1539. Di Vinegia.

# Alla Marchesa di Pescara, A Roma,

7 Ostra Illust. Sig. ha più da rallegrarsi della nuova dignità e grado datomi da Nostro Signor perciò, che ella ne è stata in buona parte cagione, che per alcun mio merito, di che ella per fua molta cortesia ragiona meco nelle sue lettere . nelle quali veggo il grande affetto suo verso me che

che da ogni parte soprabbonda alla verità, e si spande con la piena falda del fuo caldo amore, e del fuo chiarissimo ingegno. Il che fa, che io tanto maggiori grazie ne le ho da rendere, e rendo tutto pieno d'infinito obbligo alla fua fingolar bontà e benivolenzia. N. S. Dio, dalla cui pietà ogni cofa viene, mi doni tanto della sua grazia, che io posta rilpondere alla credenza di voi. La quale intanto non sarete sopra ciò ingannata, che io porterò meco sempre una ardente volontà di bene adoperare ad onor della maestà sua. Il nostro Frate Bernardino, che mio il voglio da ora innanzi chiamare alla parte con voi , è oggimai adorato in questa città. Nè ci è uomo nè donna, che non l'alzi con le laudi fino al cielo. O quanto vale, o quanto diletta, o quanto giova! Ma mi riserbo a parlar di lui con Vostra Signoria a bocca. Ed anco ho pensiero di supplicar Nostro Signor ad ordinar la sua vita di maniera, che ella possa bastar più lungamente ad onor di Dio e giovamento degli uomini che ella non è per bastare, così duramente governandola, come egli fa. Lo avvenimento del dono fattomi da Nostro Sig. tanto m'è più caro e più grato stato, quanto io lpero a brievi dì veder Vostra Signoria ed onorarla e riverirla presentemente, alla quale con tutto il cuore e con tutto il mio affetto mi raccomando. A' 4. d' Aprile 1539. Di Vinegia.

Alla Marchesa di Pescara. A Viterbo.

R Accozzando io alcune cofe dette da V. Signoria a M. Vettor Soranzo, ed alcune altre dettemi dal mio M. Flaminio ritornato ora da O-F 4. gobgobbio, veggo che la mia nuda, e semplice innocenzia è stata calunniata appo Vostra Signoria. Il che dolendomi fino all'anima ho voluto mandare a posta il detto M. Flaminio a lei , acciò che egli le faccia conta e chiara la verità, e la qualità del mio animo. Vostra Signoria sarà contenta dargli fede come a me medesimo. Ho diliberato di non amarepiù uomo alcuno, poscia che quello, che io così perfettamente ho amato cotanti anni, così ingiustamente mi s'è alienato in questa maniera. E se V.S. non fosse, direi anco donna alcuna. Ma pure stimo che io penserò di usare eziandio con lei alcupa malizia, o almeno avvertimento per lo innanzi , per non effer più così alla sprovveduta sopraggiunto, come ora stato sono. 000 nusquam tuta fides. Ma come che sia, in ogni modo a V.S. semplicissimamente mi raccomando. Al primo d'Ottobre 1541. Di Roma.

## Alla Marchesa di Pescara. A Viterbo.

TO non voglio escusarmi con Vostra Signoria se io fono stato in lungo silenzio con lei. Perciò che più noja ho avuto a tacere, che non arei avuto serivendo. Anzi mi sarebbe stato lo serivendo contento. E ora non so, se io le lerivesti, se non sosse per dirie, che io ho una grande invidia al mio M. Vettor Soranzo, il quale porte essere mosto pesso con V. S. quello, che non potrò sare io. E che se io sossi gagliardo, catene non mi terrebbono, che io non tralcorressi per quattro giorni a Viterbo almeno ora in compagnia di vostro sigliuolo, il quale accrescerebbe con

la bontà e dolcezza sua il mio diletto. Orsà, convengo averne una bella pazienzia, la qual però io certo sono che non mi val punto, così la porto mal volenieri, e in tutto mal mio grado. M. Vettor potrà dire a V.S. tutto il mio stato esterno ed interno, che lo sa, ed a lui nessua pare di me è occulta. Dunque a lui mi rimetto. La somma del mio dolore è, che non so quando poter vedere Vostra Signoria e ragionar seco, siccome io solea poter fare. Pregate Nostro Signor Dio per me, e mantenetevi sana, come intendo che sete ora, Signora missima. A'18. di Novembre 1541. Di Roma.

#### A Mad. Giulia Lunga mia nipote .

HO veduto volentieri la tua lettera, per la quale ti rallegri meco del mio ritorno, e più volentieri vedrò te, fe veria quì, come scrivi, infieme con tuo marito, il quale faluterai a nome mio. Mad. Cecilia e la Morofina, le quali ho falutate con la tua lettera, 'ti rifalurano. Elle stanno bene, e t' aspettano con disiderio. Salutami tuo cognazo e tua cognaza, e venitevene per questi belli tempi. A' 2. di Marzo 1530. Di Padova.

# A Madonna Ippolita Chiara.

V Olentieri e con molto piacer mio ho le vostre lettere e la vostra Canzone veduta, e nell'une e nell'altra l'assezione, che mostrare portarmi, questa parto del vostro chiaro ingegno, quelle della vostra gentile e cortese volontà, alla quale di tan-

to più mi sento tenuto, quanto io non so d'averla in parte alcuna meritata giammai, che prima che ora non v'ho pure conosciuta. Ora vostra mercè molto bene vi conosco, e per quella guisa, che rende l'altrui sembianza più vera : la qual cosa io a buona ventura mi terrò per lo innanzi. Quanto alla Canzone, ella è così leggiadramente colorita, che ella non ha di mio nè d'altrui abbellimento mestiero. Di che con voi mi rallegro, e col rimanente del vostro sesso ancora, il quale voi onorate, e fate maggiore, che egli per se non suole essere. Rendovi grazie delle proferte, che mi fate, a cui se io avelli che proferire allo 'ncontro, che d'egual valuta fosse, io il vi proferrei. Pure vi profero ciò, che ho da poter proferire, tale quale egli è, ed a voi m'accomando. State sana. A' 16. di Gennajo 1531, Di Vinegia.

# A Mad. Lucrezia R.

Essumo errore avete satto, Gentile Mad. Luzie dell'acetto medicinale, che io vi mandai. Perriocchè io a quel fine, che voi grazie me ne aveste
a rendere, nol vi mandai. Anzi volea io render
grazie all'aceto, se egli prò nel vostro male dello
stomaco satto v' avesse, si come io sperava, e simo che egli farà, se voi alle vostre il piglierete
berrete. Ben m'è suto caro, che quessa cagion
v' abbia posto in cuore di scrivermi così dolce letra, come satto avete, la qual menita essere molte volte letta e molte basciata, sì è ella tutta piena
di soavi parole e d'amore e di grazia, di che seesem-

sempre piena voi, e ciascun vostro atto e detto. Nè voglio io già pigliare impresa di rispondere a tutte le tue parti, che mi renderei vinto nel mezzo di loro. Oltre che a molte non fa mestiero, che non misi convengono, non essendo in me quello, che voi dite, ed avanzando in voi tanto di ciò, che dire non si può compiutamente in nessun modo. Anzi fia bene fatto tacermi quì, riferbando lo scrivere, e rivolgendolo al ragionare, quando io vi rivedrò. Nel qual tempo mi potranno per avventura infegnare quello che io a dire abbia, le luci belle degli occhi vostri, bastanti a risvegliare un marmo ed a riscaldarlo, non che una umana lingua ed un cuore. State dunque sana la mia onorata Mad. Lucrezia e numerate me tra le cose, che vostre sono. Al primo d'Aprile 1532. Di Padova.

# A Mad. Lisabetta Quirina. A Vinegia.

Co inteso, che colui, di cui è la medaglietta, che ha il nostro buon Marssilio, ne chiede icudi venticinque. E che V. S. gli ha detto, che se ben non si potesse averla per meno, voltez in ogni modo che ella sa mia, il che intendere mi sa più chiaro quello, che io del vostro generoso animo conosciuto aveza, dico la vostra verso me liberalità e cortessa. Di che io vi rimango di troppo più tenuto, che io non basto a dirvi. Nondimeno vi rendo di ciò sicura, che la medaglia a gran pezza non vale quel prezzo, che ne vuole quel tale sorse perciò, che egli vede che ella è dissierata e cercata da voi. Ella non è più che mezza medaglietta, conciò sia cosa che ella è molto picciola, e poi non ha

#### PARTE PRIMA:

roveício altro che di lettere, di maniera, che se gil si destero tre o quattro scudi, ella sarebbe bastevolmente pagara. Dunque priego Vostra Signoria che non passi questo prezzo, se non di poco; quando pure così sar vostete. Del quale se colui non se contenterà, a me poca fatica sia il non la disiderar più e non volerla. Restami pregarvi a salutare a nome mio il Mag. M. Lorenzo conforte vostro. E quando il valoroso M. Girolamo vostro fratello verrà a dissinar con voi, raccomandarglimi. State sana, il di della Ascensione di N. S. 1537. Di Padova:

## A Mad. Lisabetta Quirina ;

I TO due graziosi doni da voi ad un tempo, valorosa M. Lisabetta non meno di carissima forella da me onorata ed amata, nè io per me fo dire quale di loro mi giunga più caro, l'uno è la medaglietta della falute Augusta, la quale io affai difiderai d'avere, che è bella quanto veruna altra, che io di quella immagine veduto abbia giammai, l'altro è la vostra dolce e cortese lettera, che ben chiaro dimostra, che non avete men bello di voi l'animo, che il corpo, che così grazioso e piacevole e pieno di dolce meraviglia vi donò il cielo. De' quali amendue doni quelle grazie vi rendo, che io posso maggiori, e tanto ancor più, quanto e dell'un di loro non dubito che egli costo non vi sia più denari, che io non vorrei, e l'altro ha superato ogni mia credenza, in quanto ancora che io vi conoscessi di leggiadrissimo ingegno, pure non arei agevolmente stimato, che aveste così pura e bella e gentil maniera nello scrivere, come io vi veggo 2V6.

avere. Di che mi rallegro grandemente con voi . E piacemi che io abbia appresso alle cotante altre questa dolce e piena cagione d'amarvi e d'onorarvi alquanto più ancora, che io non credea, come che io di voi e della vostra vertù sempre credetti tutto quello, che di chiara ed illustre donna e di rarissimo esempio credere ed istimare si dee per ciascuno. Ma quanto alla medaglietta, io ho eziandio un'altro obbligo con voi. Che dove a me bastava, che voi adoperaste col buon Marsilio che io avere la potessi in compera da colui, di cui ella era, e voi ora la mi donate, nè di prezzo alcuno fate parola nelle vostre lettere, che di vero è stata soverchia cortesia. Ma di ciò mi riservo a sarne ammenda quando che sia. Dunque potete da voi estimare, di quanto io per tutti questi conti tenuto vi sono. Al Mag. vostro consorte ed a M. Piero vostro figliuolo, le falutazioni de'quali io ho ricevute lietamente, mi raccomanderete, e starete sana. Io del mal mio del piè che ancora più mi disagia, che tormenta, spero in brieve esser libero, poscia che da voi

# può effer venuta indarno. A' 5. di Giugno 1537. A Mad. Lisabetta Quirina .

m'è venuta la falute, che da così gentil parte non

Di Padova.

V Oi poste oggimai, leggiadra e valorosa Mad. Lisabetta, vedere, quanto malagevole impresa sia il volere a voi e di voi scrivere, quando è avvenuto, che questi miei pochi versi cotanto penato abbiano a pigliar forma e stato, ed a voi più volte venuti siano e mostratisi ora in una maniera,

ed ora in altra, prima che io appagar di loro mi fia in parte alcuna potuto , e detto pure un poco liberamente, che essi con voi si dimorino, ed alla memoria vi rechino tale volta , quanta offervanza ed affezione è quella, che io da i caldi raggi della vostra somma bellezza e somma vertù accelo vi porto. La quale affezione ogni di più accrescono i vostri nobilissimi costumi, che chiaro mostrano, che meritavate di nascere più tosto reina dell'Europa e dell'Asia, che alla parte di questa nostra cittadinanza . Oltra che non hanno meco fine nessun giorno le vostre cortesie; le quali e in numero sono spesse, ed in qualità grandi e rare. Siccome è stato il dono della bellissima testa di marmo antica, e non di meno tutta intera col petto e col pedale, da riporla, ove che fia, nella guifa, che foleano i buoni Romani riporre e conservar le immagini de loro maggiori , che fatto a questi di mi avete : Di che vi rendo immortali grazie, e dicovi, che io non potea ricever cosa di pregio veruno così grande, che più cara mi giugnesse, e maggior diletto e diporto mi recasse, di questa. La quale io serberò tra le altre cose antiche, che io ho, per la più veneranda, che io ci abbia, sì perciò che ella da se per la sua eccellenza e persezion di maestria il vale, e sì ancora, in quanto io tante volte non la rivedrò. che sempre della donatrice non mi sovvenga, al qual sovvenimento nessuna mia domestica gioja e dolcezza agguagliar si potrà , che io mi creda , giammai. State sana. A' 10. di Maggio 1538. De Vinegia .

## A Mad. Lisabetta Quirina.

Ra, che nessuno m'occupa, il che a questi di non avviene molto spesso, voglio un poco ragionar con voi con questa penna, poi che altramente non posto, valorosissima Mad. Lisabetta mia. La quale impotenzia non m' è di picciolo affanno e molellia. Dico adunque, che poi che da Roma novella alcuna non è venuta appreffo le primiere, agevolmente la bisogna si volgerà in altra parte, ed io mi rimarro, quale io mi sono; cosa, che ogni dì, ogni ora più disidero. Alcuni pensaño che l'Ambasciator nostro attenda ad incappellarsi, e qui fanno molti argomenti per la lor parte. Io di vero nol credo. Stimo nondimeno che molte altre cose avvenir possano, che mutino l'animo di N.S. e lo volgano ad altra parte. La qual cosa se avverrà, vi priego non solamente a non ve ne turbare. ma ancora a fentirla volentieri , ficcome la fentiro io. Qual più bella e cara cosa può essere ad uno animo non vile, che la libertà, la quale in quel grado si perde? Oltra che il convenire altri mutar tutto l'ordine della sua vita, non vituperevolmente condotta negli anni più maturi, per qual si voglia accidente al quale ogni volgare alpirar può, è cosa non folo nojevole, ma infieme anco e difagevole e dispettosa. Senza che mutando io luogo convengo lasciar qui le più care cose che io in questa vita ho, per le men care. Vi giuro per solo Iddio, che io non posso impetrar da me di mutare stato volentieri. State fana, e raccomandatemi al Magn. M. Lorenzo vostro consorte. Di Vinegia.

## A. Mad. Lifabetta Quirina .

TEnutami voglia dall'altr'jeri in quà di fornir la Canzone incominciata, e fornitane la prima stanza e incominciata la seconda, non mi son potuto ritenere di farvi queste righe, e di mandarvi que' pochi versi, che io fatti ho, acciò vediate, che ancora tra i nuovi miei pensieri tutti lontani dalla poesia, e nuovi esercizi, pure mi sottentra a qualche ora nell'animo alcun poco spirito dell'antiche muse mie. Spero non rimetter questo spirito, che io la fornirò. Del vostro venire in qua nulla odo, e poco ne spero. Non so che altro dirvi, se non che stiate sana. Mandovi eziandio con questa una lettera venutami di Spagna. La qual potrete leggere insieme con M. Girolamo, e poscia la darete a M. Flaminio, che me la riporti. E di lei M. Girolamo non curi che altri ne sappia cosa alcuna. Un'altra volta e mille state sana, anzi pur sempre. Salutatemi la mia Sig, Comare . A' 10. di Luglio 1539. Di Padova.

## A Mad. Lifabetta Quirina.

tempo canzone alcuna. Se m'amate punto punto, fate come vi ferivo. Tenetela che niun la vegga, nè fappia pure che ella nata fia. Io non ho gran fatto, che ferivervi altro, che questo, che io sen mal contento d'essemi partiro di costà, ancora che io quì abbia, non una cagione, ma molte, che mi ci richiamavano. State sana siccome io spero e certissimo tengo che siate per esfere al giugner di questa, tenendomi per tanto vostro quanto io sono, non per quanto ia fortuna vuole che io sia. All'ultimo di Luglo 1539. Di Padova.

## A Mad. Lisabetta Quirina.

Ncora che'l Magn. M. Girolamo Quirino mi I feriva, che le mie due righe v'hanno guarita, e me lo giuri, io però non gliele credo, Magnif. Mad. Lifabetta mia. E pure non farebbe così da burlare uno amico fatto come io fono. Se non che tal burla m'è sopra modo cara; che ho non so come piacere d'effere ingannato in questa parte. E pure che stiate bene da dovero, ogni altra cosa bene sta. Vederò di pensare e disporre quello, che a far s' averà, sopra il nostro D. Lorenzo. Se voi voleste guarire ancor me d'un poco di male, che io ho, che non è però molto, vi direi che mi scriveste due righe ancor voi, e perciò non mi confido affatto che io guarissi, che 'l mio male poco rimedio ha o medicina, se io non m'inganno. Ma tuttavia fatene pruova . State fana, e basciatemi il mio dolce Momolo. Al primo d'Agosto, 1539. Di Padova.

Lettere del Card. Bembo Vol. IV.

## A Mad. Lifabetta Quirina .

IO non mi saperei mai tenere, molto Magnisica Madonna Lisabetta mia, di non mi rallegrar con voi di quello che io ho novellamente inteso, e ciò è che ora vi sentite meglio e state meglio, che fiate stata da molt'anni in quà. Nostro Signor Dio vi tenga in questa medesima prosperità tanti altri anni, quanti voi stessa disiderate, e a me dia modo, se a Sua Divina Maesta piace di farmi tanta grazia, che io vi possa riveder così bella e sana e stimo lieta, come ora sete, e molto ancor più, e anco di poter fare un di qualche rilevato bene al vostro e mio Momolo, il quale bascierete per me, e mi faluterete il vostro Mag. M. Lorenzo, e la mia Mag. Commare Mad. Giulia. State sana e confolata e tenetemi nella vostra memoria. A' 10. d'Agosto 1539. Di Padova.

# A Mad. Lifabetta Quirina.

1/1 rimando la mia anzi vostra Canzona. La quale potrete ora mostrare a chi vi piacerà. pure clie non ne diate l'esempio a persona, e diciate che più d'un anno sia, che io la facessi. Ma che non ho voluto si vegga, se non ora. Di quella voce santa, di cui dubitavate, non è da dubitare punto. Perciò che tutte le anime, che sono in cielo, fante sono, e così chiamar si possono molto ragionevolmente. Ed io in ciò molto meno ho detto della mia, che effendo morta può in cielo effere, che non fe il Petrarca, che disse della sua e viva fan-

## PARTE PRIMA.

ciulletta Laura, Santissima, in quel verso: Già finitatissima e dolce, ancora acerbà: M'è incresciuto del mal vostro, quanto potete credere. Ma ora; che sete guarita, vortei pure, se piacesse alloi, vedervi prima che io partissi, e largest il debito vosstro a mantenermi la promessa che mi faceste del venir qua. State sana: A'12: di Settembre: 1539; Dl Padova:

# A Mad. Lifabetta Quirina.

TO molto Magnif. e valorosa Mad. Lisabetta mia, due vostre lettere a me dolcissime e carissime. Per le quali vedo quello, che io ho disiderato e sperato di voi, che non vi dimenticate dell' amor e carità; che io vi porto. Viene il mio Maestro di casa a voi dal quale potrete intendere ogni particolarità del mio stato. Onde a lui rimettendomi non sarò in questa più lungo. Se Dio volesse; che io potessi vedere e goder quì i miei cari amici, siccome potea costi, sarei più contento e confolato, che io non fono. Don Lorenzo vostro mi farà sempre in mezzo dell' anima. Siamo nelle cerimonie di queste sacratissime feste, che ne occupano tutti. Passate esse proccurero per Don Lorenzo quello, che molto difidero, per quella via, che Nostro Signor Dio mi mostrerà più facile. Salutate il Magnif. M. Lorenzo vostro, ed il mio carissimo Compare e Mad. Giulia a nome mio; e basciatemi il vostro dolce Momolo, e state sana e e lieta. E quando il Rev. Abate di S. Giorgio verrà a visitarvi, sarete contenta salutarlo affezionatamente per me. Alla vigilia del Natal di N. S. 1539. Di Roma. A Mad.

## A Mad. Lifabetta Quirina .

Lle vostre due molto care e dolci lettere rif-🎵 pondo tardo, valorola Mad. Lisabetta mia. per cagion delle molte occupazioni mie, e forse anco della pigrizia, che m'è venuta nella penna e nell'animo, dappoi che io quelle cose scriver non posto, che più vorrei. Ma come che sia, vi rendo molte grazie della fatica vostra presa in darmi contezza di voi di vostra mano. Se però quella è vostra mano. Io di me non so che mi vi dire, se non che io vivea più allegro nel primiero mio stato, che in questo. Non già perchè io abbia molte cose, che mi diano molestia, ma perchè non ho di quelle, che mi soleano dar piacere e conforto assai. Sto sano e ben veduto. Averò il mio Monfignor di Salerno Card, che m'è cosa di molta satissazione. E' flato tempo, che io credea dovere avere anco il Reverendifs. Padre Don Gregorio Abate di San Benedetto. Ma se questo Papa vive, stimo certo ch'egli il farà Card. non pafferà molto. Credo bene, che'l non effere celi stato ora, torni a profitto del noftro Don Lorenzo. La Sig. Marchela di Pescara è qui in Roma, di vero una fanta e valorofissima e cortelissima Madonna, c d'uno elevato e chiaro ingegno. Che v'ho io a dire altro? Attendete a star iana, e falutatemi il Mag. M. Lorenzo vostro, e il mio Mag, Compare e alla mia Sign. Commare, e basciatemi Momolo. Fate che M. Girolamo mi scriva come state per tutte le sue lettere. A' 10. di Genn. 1540. Di Roma.

Quando vedrete il Reverendiss. Padre Don Ba-

## PARTE PRIMA

10

filio Abate di San Giorgio falutatelo affettuofamene te a nome mio.

## A Mad. Lifabetta Quirina .

PEnso che'l Mag. M. Girolamo Quirino a questi di sarà tornato, o poco lontano da Vinegia. Averò caro intendere che egli fia tornato fano e salvo insieme col Reverendiss. Abate di San Giorgio e gli altri compagni. Ho ricevuto la casfetta con l'orologio dentro, e l'altra con le lenzuola e gli due tapeti Cajerini e le altre cose. Nostro Signor è partito oggi per Lucca ad abboccarsi con Celare. Io mi starò questo mezzo tempo dove ora fono, e aspetterò che Sua Santità ritorni . Si tiene che del tutto anderà a Bologna, ma per pochi giorni. Non ho che altro dirvi. Anzi ho pure da dirvi, e ciò è, che fra pochi di il Prior di Vinegia Nipote di Nostro Signor si metterà in via per andar al suo Priorato. Dove visiterà la Seren, del Prencipe, e staravvi 15. o 20. giotni, e poi se ne anderà a Padova allo studio, dove si fermerà. Vorrei che 'l Magnif. Meffer Girolamo visitasse Sua Signoria a nome mio, e se con lui fosse qualche altro de' nostri amici, faria bene. Sarà col detto Signor Priore un suo Maestro chiamato M. Galeazzo Roscio, che è Cavalièr di Rodo ancor esso, molto letterato e molto uomo dabbene, il quale mai più non è stato in Vinegia; carissimo mi fie, che g'i siano satte carezze per parte mia. E se i Mag. M. Domenico Morofini e M. Bernardo Navagiero fi degnassero visitare il Sig. Priore e questo suo Maestro con mia memoria, me ne farebbono un singo-

# 162 PARTE PRIMA.

lar piacere. Ma il Mag. M. Girolamo, se voi di siò n' avvertirete Sua Magnif, sapera meglio ordinar questa bisogna, che icriverla io. State sana e lieta. A' 27. d'Agosto 1541. Di Roma,

## A Mad. Lifabetta Quirina.

R Allegromi con V. Sig. del guarimento del no-firo M. Francesco e delle belle nozze sue, e priego Nostro Signor Dio, che vi faccia tutti insieme contentiffimi di lui e della sposa secondo il difiderio vostro medesimo, e priegovi che quando prima vederete e l'uno e l'altra, vi rallegriate con loro delle loro consolazioni a nome mio pure affai, Giunsi quì agli 11, incontrato dal Signor Duca, il quale era qui, e alloggiai quella sera ad un monistero de Frati di San Salvatore fuori della città. Il di seguente dappoi desinare entrai al mio Vescovato affai lietamente. Fui dappoi quel di medesimo rivificato dal Sign, Duca con incomparabile amorevolezza e proferte, e visitato dalla Signora Duchesfa che anco è qui molto gentile e favia e graziofa Mad, Questa città m'è riulcita meglio, che io non aspettava, e così l'alloggiamento del Vescovato. Ho scritto a Roma per impetrar da Nostro Signor che mi lasci stare e fare quì il debito mio con questa chiesa tutta questa vernata, e spero che Sua Santità mi concederà questa grazia. L'aere è quì assai freddo, ma nondimeno affai buono. Non ho che altro dire a Vostra Signoria se non che nella sua buona grazia fenza fine mi raccomando, pregandola a falutarmi il Magnif. M. Lorenzo, e M. Marco Antonio, e Mad. Giulia. A' 14. di Novembre 1543.

## PARTE PRIMA.

Di Ogobbio. Basciatemi il nostro Momolo ed Alessandro.

## A Mad. Lifabetta Quirina.

HO letta volentieri l'amorevole e prudente let-tera vostra, molto valorosa Mad. Lisabetta. e da me amata ed onorata, come forella, per la qual lettera mi dite, che, perciò che la volgare lingua è oggimai in molto prezzo e stima salita, e più in uso e in disiderio del mondo, che non è la latina, suole tutto di avvenire, che quelle scritture latine, che a mano degl'impressori vengono, tosto che essi le hanno, le fanno volgere in volgare, se d'effer lette meritano, e le stampano altresì per cupidigia del guadagno, che ne torna loro. Perciocchè in molto maggior numero ne vendono delle volgari, che non fanno delle latine. Anzi dicono effi stessi, che poche scritture latine vengono loro richieste dagli uomini, e forse meno che per la decima parte, a comperazione e rispetto delle volgari. E per questa cagione avete pensato, che quando la Istoria della nostra patria, che io scritta ho, uscirà fuori, ed in mano degl'impressori verrà, ella fia fenza dubbio alcuno ridotta da loro in volgare, che non vorranno perderne quel guadagno, il qual guadagno tanto maggior farà, quando ogni qualità d'uomini, effendo ella istoria, volentieri la leggerà. E perchè le scritture latine fatte volgari dagl' impressori, sogliono per lo più disonoratissime essere ed iscorrettissime, che d'altro non curano, se non che elle volgari fiano, mi ricordate, che bene farebbe, che io, che l'ho latina fatta . la facessi

eziandio volgare, affine che ella uscisse anco in questa lingua tale, quale dee, opera e fatica mia esfendo. A che rispondo, che io ho da rendervi molte grazie, avendo voi pensato a quello in utilità e profitto mio, a che io medesimo pensato non avea, che non m'era nell'animo venuto, che la mia Istoria dovesse essere volgare fatta giammai. Ed ora certo fono, che così appunto le avvenirebbe, come voi dite. Ma che vi posto, o pure vi debbo io promettere sopra ciò, che ho le cose volgari lasciate in tutto da parte? Oltra che non m'avanza tempo da spendere in altro, che in attendere a fare il debito mio con questa fanta Sede e con Nostro Signor Dio, come Card. e come Vescovo. Questo di altra vita, altri costumi si ricerca. Ma tuttavia per non mancare in ogni parte del vostro ricordo a me stesso. m'è venuto nell'animo di trovare alcuno mio amico atto a ciò, e pregarlo a fare in mia vece questa fatica, e così col vostro avvertimento darò al mio bisogno riparo. State sana, e seguite in giovare agli amici vostri col vostro sertile e pellegrino ingegno. A' 7. di Febbrajo 1544. Di Ogobbio.

# Ad Elena Bemba mia figlinola. A Padova.

HO veduto volentieri la tua ultima lettera per la quale mi ferivi attendere con diligenzia allo studio delle lettere, ma se io voglio sapere quanto è il tuo profitto, io lo sappia dal tuo maestro. Esso mi serive che tu non impari niente. Vedi ora tu come sia: Impara dunque meglio, e fatti più erudita che possi. Perchè non potrai aver parte in te più bella di questa. Del cucire, mi piace, e cre-

#### PARTE PRIMA. 105

dolo, però che sei in cura di Mad. Laura; che à la più valente maestra in questa arte, che abbia co. testa città, ed ogni altra. Sopra tutto mi piace ; 3 che abbiate apprelo a dir l'ufficio e sii fatta buona Monaca. Perchè questo ti potrà giovare, quando q farà tempo che tu possi effer Badessa. Ed a me anati che farai piacer grande a pregar Nostro Signor Dio che m'inspiri a far la volonta sua, ed il debito mio con sua Maestà. Rendi grazie a Mad. la Badessa : delle falutazion sue, ed a Mad. Laura Descalza en Saluta tu da parte mia le mie Reverendifs. parenti le Noali, ed attendi a crescere in buoni e fanti coflumi non meno che in persona, e sta sana, e salu-in ta la tua Lucia da mia parte, e dille che mi piacerà sentire alcuna cosa di quelle ch'ella sa, che io se disidero d'intendere. La Vigilia del Natal di Na S. 1539. Di Roma.

## 

TO avea inteso questi mesi passari, che cu eri fatta ta superbetra se ritroscetta, e che la Lucia non ti poteva governare, e che l'ascoltavi più, e volevi sare ogni cosa atuo modo, nè la ubbidivi nele la maggior parte delle cose, che ella ti diceste. La qual cosa avere intesa m'era di singolar dispiacere. Perciò che le sanciulle, che sono di questa qualità, crescono poì con gli anni iu tanta alterezza ed ostinazione nelle lor voglie, che nè mariti, nè parenti, nè amici sopportar le possono, e sono odiate da ciascuno. Oltra che mi doleva, che la Lucia, la qual per amor tuo s'era chiusa in quel Monistero, per allevarti, e portava quella vita per te, la qua-

#### Ad Elena .

TO piacere che tu stia bene, come mi scrivi, e the tuo fratello attenda con diligenzia allo studio, il che tutto tornerà a suo onore e profitto. Quanto alla grazia, che tu mi richiedi, che io sia contento che tu impari di sonar di Monacordo, ti fo intender quello, che tu forse per la tua troppa tenera età non puoi sapere, che il sonare è cosa da donna vana e leggiera. Ed io vorrei che tu fosti la più grave, e la più casta e pudica donna, che viva. Oltre a questo, se tu saperai mal sonare, ti fia il sonar tuo di poco piacere e di non poca vergogna. Sonar poi bene non ti verrà fatto, se tu non ispendi in questo esercizio diece o dodici anni fenza mai penfare ad altro, E quanto questo faccia per te, tu il puoi confiderar da per te, senza che io il dica. Dunque la. fcia stare di pensar più a questa leggierezza, e attendi ad effere e umile e buona e savia ed ubbidiente, e non ti lasciar portare a questi desiderj, anzi refisti loro con forte animo. E se le tue compagne difiderano che tu impari a fonare per dar lor piacere, di loro, che tu non vuoi dar loro da ridere con tua vergogna. E contentati nell' esercizio delle lettere, e nel cucire, i quali due esercizi se tu farai bene, non avrai fatto poco. Ringrazia quelle Madonne delle orazioni, che elle fanno per me, alle quali resto di ciò ubbligatissimo. Sta sana, e faluta la Lucia , A' 10. di Dicembre 1541. Di Roma.

# Ad Elena.

HOintelo il desiderio che hai di andar in villas A che ti dico, che ora che Messer Cola non v'è, e tu sei satta grandicella, non ti si conviene così lo andare in villa, come per lo addietro facea. Oltracche hai da render grazie a Nostro Sig-Dio che non ti fa di ciò bisogno quest'anno come fe il passato. E come che io stimi che con la Lucia tu fia ficura e ben guardata in ogni luogo, pure ti ricordo, che vie più agevolmente le male voci ed infamia fi danno alle tue pari, che elle date una volta non si tolgono, e levan loro. Contentati di star in cotesto Monistero infino a tanto che io te ne lievi con onor tuo, e perchè non vi torni più per istarvici. Renderai a nome mio molte grazie. a Mad. la Badeffa della molta amorevolezza fuausata e che tuttavia ella usa verso te, dille che se io averò ancora alcuno anno di vita, le mostrerò qualche segno di gratitudine. Il somigliante farai con Mad. Suora Laura, a cui sento grande obbligo, e con le nostre Rever, parenti, le quali saluterai affai da mia parte. Salutami eziandio la Lucia, e sta sana, e savia, come ti si conviene. A' 10. di Giugno 1542. Di Roma.

# Ad Elena.

TI mando una lettera della Contessa Mad. Isabella Riaria, la quale già altra volta t'ha, scritto. Respondile amorevolmente ed umanamente come a sì gentile e rara Madonna si conviene. Seno in Ogobbio ricevuto da questo Illustriss. Sig. Duca e Sig. Duchessa e da tutta questa Città molto amorevolmente. E subito che son giunto quì, mi si sono malati molti delli miei, M. Flavio, M. Vendrando, il Roffo, l'Anselmi, il Barbiero, e Giani Rubino, e tanti altri che sono al numero di 17. Ma ringrazio N. Sig. Dio che tutti incominciano a star bene, e vanno d'ora in ora migliorando. Io sono stato sempre bene assai, ringraziata ne sia la divina Maestà. Stimo che sii a questa ora in Vinegia in casa tua , ciò è del Magni, tuo Suocero . Salutami S. M. e Madonna, e tua Cognata l'una e l'altra e M. Lorenzo Loredano ed attendi a meritar la grazia di tutta quella casa. Nè ti dimenticar di ubbidirmi. Se a te bisogna cosa alcuna sa che io il sappia. Salutami M. Pietro tuo marito. E fa il tuo debito di visitar Mad. Lisabetta Quirina e Mad. Giulia mia Commare, e Mad. Maria Belegna. Io penso di starmi qui qualche mese se N. S. mel concederà. Alla cui Santità ho scritto per la licenzia. Io ti bascio sin di quà. Sta sana. A'22. di Novembre 1542. Di Ogobbio. 

# Ad Elena .

T U mi scrivi a'nove del passato, che credevi la mattina seguente dovere andare in villa con tuo marito per alcuni giorni, e che lasciavi Paolino con la Balia a Mad. Maria Belegna infino al tio ritorno. Di che ho preso piacere assaii. Perciò che e questo tempo è appunto da fare in villa, e tuo sigliuolo, non poteva essere lasciato a persona veruna, meglio che a lei; la quale e ama te, come

## iio PARTE PRIMA.

le le fosti figliuola, ed è così dabbene e savia e discreta donna, come per avventura ne fiano poche in tutta quella città, e forse più di lei non niuna : Per la qual cosa ti conforto , quando sarai tornata , a visitarla spesso, e ad onorarla quanto più potrai e faprai. Perciocche da lei non potrai aver giammai, fe non buoni ed amorevoli configli. E volesse Dio che poteste tutte due stare in una casa medesima : Ma poi che ciò non può effere, potrete vedervi spelso l'una l'altra visitandovi ; e perchè ella per età potrebbe effer tua madre, convenevole cosa fia che tu più sovente vadi a lei, che non sarebbe, che ella a te venisse. Dunque tieni più che puoi sua compagnia, che sempre ti tornerà ciò ad onore e a conforto. La qual cola se io intenderò che tu faccia ; mi fia di consolazione assai, infino attanto, che io a voi venga, il che spero che mi verrà fatto in brieve. E se fia, ho voglia ritornando poi quì, di rimenar meco tuo marito a veder Roma, e questa corte, che certo sono, gli sarà piacevole gita. E se starai senza lui due o tre mesi, non ti doverà esfere discaro vedendol meco effere. Salutalo a nome mio . e state sani amendue, ed amatemi. A' 3. d'Ottobre 1545. Di Roma.

# A Mad. Artufina degli Alcotti. A Forli:

Non mi potea venir letta alcuna lettera più cara della voltra, molto onorata Mad. Artufina mia. La quale lettera m'ha tornato a memoria la nostra fanciullezza e l'amicizia stata già tanti anni tra la vostra casa e la mia. Il che dolcissimo m'è stato. Ancora che io col nostro M. Pier Giovanni avessi

#### PARTE PRIMA. 11t

aveffi di voi ragionato e di quelli tempi più d'una volta. Mi piace che serbiate ricordanza di me, che molto vostro sono. Quanto ad esso M. Pier Giovanni, egli ha un patrone di qualità; che non ha bissogno di mio savore. Pure ogni volta che io potrò alcuna cosa per lui, non gli posso no potrò mancare, e facile anzi caro mi serà potervi in questo piacere, e foddisfare. Attendete a fara sina; ed a sierbarvi lungamente a contento degli amici vostri; tra' quali voglio teniate me sempre. Io sono nell'anno della mia vita settantessimo. Sitmo siate d'altrettanta età ancor voi, o per avventura d'alcun di più. Nostro Signor Dio vi conservi lietissima e selicissima. Agli 11. di Gennajo 1540. Di Roma.

#### A Madonna Niccola Donzella della Ducheffa di Ferrara.

TO arei da me stimato, che voi vi soste d'ogni mio insortunio doluta, siccome colei, la quale so, e per la riverenza; che alla Signora Duchessa porto, e per la vostra molta virtù amando e onorando, come sorella: certo sono, che m'abbiate in luogo di fratello altresì. Tuttavia lo avervi voi preso pensiero di farmene certo per le vostre lettere, m'è carissimo stato, e molta grazia ve ne rendo, e se i prieghi degli affititi hanno potere alcuno col cielo, i oi il priego, che esso sotto mi dia occassone di rallegrarmi con voi di alcuna vostra attrettanta consolozione, quanto mio assano è questo, del quale ora meco vi dolete. A tutte quelle vostre gentili e discate compagne sarete contenta raccomandarmi, se m'arete perciò prima raccomandarmi.

dato grandemente a voi stessa. Alli 21. Gennajo in Venezia.

1 \* \* \*

Ra m'è il mio Cristallo più caro, che tutte le perle degli Indiani mari : e certo pietosamente fatto avete a dargli quella parità, che gli avete dato, e quella compagnia. Sallo Iddio, che nessuna cosa umana mi po tanto cara esfere, quanto questa certezza, e saperetelo ancora un giorno voi, se ora saper nol potete. Nè cosa alcuna ho mai letta d'intorno a simili casi grande, e alta, e maravigliosa, che io non desideri a qualche tempo di pareggiare, e l'animo non me ne basti: pure che ne faccia prova quella pietà, che fola nel mezzo del mio cristallo fia sempre in ogni fortuna, in ogni occafione, in ogni tempo. Dappoichè io a V. S. non scriffi , ho fatto sopra un cortesissimo e dolcissimo fogno d'una di queste passate noti tre Sonetti, i quali, perchè sono ancora male rassettati, mi riservo a mandarvi un altro giorno infieme con qualche ritrovamento per le vostre scritture, come mi ha detto per vostro nome Eu. Jo. Come M. \* sia partito per Vinegia, verrò a farvi riverenza: alla cui mercè bascio la mano, e il mio cristallo le raccomando.

A \* \* :

I O ho affanno delle vostre noje forse non guari meno, che voi, nè può esser altrimenti, così ha voluto e vuole il mio destino e il grande obbli-

#### PARTE PRIMA. 113

go, che io vi ho, e arò sempre; ma oltre l'affanno delle vostre noje n'ho più altri, tra i quali n'è uno, che io penfo, che voi vi prendiate gravezza di non potere far lieto il mio core della vostra cara presenza, quanto forse areste fatto, se dal vostro le pretenti noje fusiono state lontane. Il che se così è, pregovi a pensare, che niente può movere un pensiero, fermato a così durare tutta una vita, l'affanno di pochi dì, quando bene ciò fusse affanno ; che non è, se voi con lo vostro affannarvene non lo fate. Io ebbi, e ho, e spero d'aver sempre quello che io ho voluto, e voglio, e vorrò continovo; è di ciò mi contento. Se voi ora vi prenderete penfiero di me per questa cagione, crederò, che non vi tenga contenta l'avere di me quello, ch'io cre- t do avere di voi, e mi tiene contento.

A \*

IN questo punto io ho riverentemente le vostre le tettere ricevute pare dolcissime, como fogliono esfere le cose, che da voi vengono, e piene di quel mele, che solo ne' fiori delle vostre parole si coglie e non altrove. Ringrazio V. Sig. della nuova, che mi date della restaurazione vostra delli due termini di terzana, della qual terzana io niente avea intesso, ed è ciò staso il mio migliore, che per avventura intendendolo io, a me l'arebbe ella venuta continova. Solo intesi del favore al mio M. Lodovico dato, delle somme virtà di V. Sig. infiammatissimo, anzi più tosto tutto fuoco. Rendole eziandio grazie delle sue care profette, e conosco non aver parole pure al debito di questa riconoscenza bastanti. Lettere del Card. Bembo, Vol. 19. H. Quanti

## 114 PARTEPRIMA.

Quanto a'mici Afolani, io porto loro una grande invidia per più rifpetti: essi non sperarono giammai, che tanto di felicità dovesse esse ra la roc. In buon punto eglino nelle vostre mani vennero. M. Lodovico mi scrive, che a loro non sa più mestice d'uscire ad esse ra di condo letti per aver gloria, che più di quella, che essi già hanno, a lor venir non può, e dice il vero. Io adunque di pensare alcuna altra cosa procaccerò, che a voi pervenga, come questi sono pervenuti, acciocchè quella selicità, che io aver non posso, abbiano almeno le mie seristure. State sana. Alli 24. Luglio.

A' fervigj di V. Sig. Pietro Bembo .

A \* \* \*

SArei venuto oggi a fare a V. Sig. riverenza, fic-come era non io qual più, o il debito, o il desiderio mio, ma come che sia, l' uno e l'altro era grandissimo, e infinito, se stato non fosse, che una di queste notti mi destai con certa offesa nel collo tale, che io ora muovere nol posso, se non con tutta la persona, e ancora male, così che mi dà noja non poca. Credo, fia stato un finistro di corta, che certo ha gran torto avuto ad effer venuta ad affalirmi a quelto tempo, ma effa comincia da poca ora in qua ad avvederfi dell'errore, e pare . che s'allenti, e procacci di partire, il che fatto, io sosto a V. Sig. verrò, che stimo sarà fra due dà, e se più ella tarderà a partirsi, pure verrò, che non veglio apprello l'offesa del collo che vi s'aggiunga ancora quella del cuore, che fuole effere molto più grave, quantunque ella mi sia oggimai foprag-

# PARTE PRIMA: its

fopraggiunta, posciaché io tardo il venire a basciarvi la mano più, che io non vorrei; pèrchè verrò ad ogni modo tosso, che non per altro rispetto, almeno per guarire di questa seconda osseda alla è grandissimo caldo, nè io per me so mai sentito il maggiore, che vutto mi sento ardere, ed esser suono non so, se voi cotanto ne sentite: io penserei di no per niente, che avete più ombra costi, che noa lo quì io, senza che naturalmente meno sentono il caldo le donne, che gli uomini non sogliono sentice. Alla buonia grazia chi V. S. bastio la mano.

Piecro Bembo:

. . . .

ď

TErgognavana due Sonetti questi di partoritimi dal mio Pensiero di venire a V. Sig. innanzi, siccome rustichetti, secondo il luogo, dove esti nati fono, è male veftiti ; ma io ho dato loro ardire, accertandoli, che nessuna altra cosa è bisogno di portate a voi, che fede: della quale essi dicono, che son pieni . Vengono adunque a V. Sig. rassicutati, e feco arrecano una canzoncina pure oggi nata a gara del vostro: Yo pienso, si me muriesse: ma tuttavia essa gli fariverenza, e conosce chiaro, che le vezzose dolcezze degli Spagnuoli ritrovamenti nella grave purità della Toscana lingua non hanno luogo, e se portate vi sono, non vere, e natie pajono, ma finte e straniere. Piaccia a V. Sign. di non lasciare, che i detti versi eschino delle mani fue, nè similmente altro, che io le mandi fatto di nuovo per lo innanzi, perciocchè fuole a me rade volte avvenire, che io quella forma lasci nelle mie H 2 rime

# 116 PARTEPRIMA.

rime invecchiare, che io do loro nella primiera scrittura, e molte macchie scuopre e manisesta il tempo, che l'amore, e il caldo del parto tiene altrui ricoperte e nascose. Questa grazia s'io da V, Sig. impetrerò , più ficuramente dell'altre cose le manderò di giorno in giorno, alla qual cosa fare e i suoi a me dolcissimi comandamenti, e l'amore che io al mio M. Er, sono tenuto di portare, il quale ha l'onor vostro sopra la sua vita caro, e la grande catena degli obblighi, che la molta umanita vostra m' ha al collo cinta con mille nodi, me ne spronano. Altro non ho a dirvi, se non che quest'ozio, quest' ombre, questa solinga vita, questi nascondimenti cotanto a me per lo addietro sempre, e dolci e cari stati, ora alquanto mi sono paruti men belli, che negli altri tempi, nè così mi piacciono, come essi mi ioleano piacere. Che segno sia questo, o di che male principio, vorrei, che V.S. ne cercasse ne' suoi libri , per sapere, se essi co' miei sono conformi, alla cui buona grazia tante volte mi raccomando, quante sono le foglie di questo giardino, fopra il quale riguardando, ad un fresco e dolce senestrino appoggiato, vi scrivo. State sana. Alli 3. di Giugno 1503.

Pietro Bembo.



DELLE LETTERE GIOVANILÍ, E AMOROSE

# DI M. PIETRO BEMBO.

I

E io estimare avessi potuto, o dolcissima fiamo ma della mia anima, che in voi fosse quel tanto valore, che io novellamente effere ho conosciuto, sallo Iddio, che io ingegnato mi sarei d'esser quello già buon tempo per mio studio, che ora per vostra grazia sono. Ma perciò che sì raro miracolo non fi potea credere fenza vederlo, ringrazio la inchinevole altezza del vostro animo, che verso me ha usato, sua dolce merce, sì cara e sì incomparabile cortesta. Nè quì mi distenderò con parole, dove niun ringraziamento di lingua potrebbe effere bastante. Serberà il mio cuore in se di pari col suo più vital sangue il pensiero del grande obbligo, che egli v'ha di tanto dono, ed arà fempre. Io, quando la vostra pietà mi chiamerà nel bel giardin di l'altr' jeri , pregherò le mie stel-Ηз

le, che sien contente di farvi esser l'aere più chiavo ro e più tranquillo, che egli non su quel giorno. State sanà. A' 10. di Febbrajo 1500. Di Vinegia.

#### II.

A Nima dolciffima mia. Poi che le nemiche A' ogni bene, e d' ogni baffo cuor donne, invidia e sospezione, gli usati nostri ragionamenti ci tolgono, se voi alle volte d'alcuna vostra lettera mi farete degno, darete foave refrigerio al mio fuoco. Nè dico io già che voi lunghe lettere mi tessiate, perciò che due parole, che in loro di vostra mano mi si dimostrino, a me basteranno elleno affai. Perciocche tutte quelle cofe, delle quali voi empiere poteste molti fogli, io leggerò nondimeno nel bianco della carta senza altra vostra fatica dello scriverlemi, come se elle ad una ad una partitamente scritte vi fossero. Il che sa tuttavia che io altresì non mi distendo guari con questa penna ora, come io potrei, Perciocchè se voi amate me, non voglio dire tanto, quanto io amo voi, ma se voi pure amate, la qual cosa è per certo, se quello non inganna, che ingannare non può, fe si considera naturalmente, fenza dubbio voi qui dietro moltimiei pensieri leggerete. Ufficio della vostra pietà fie poi, quella cura pigliar di loro, che io piglierei de'voftri, fe io in voltro hogo fost, e voi foste nel mio, State fana, ed amatemi. A' 20. di Febbrajo 1500.

#### HII.

TO parlato a Marco e conchiuso di venir quefla fera all' un' ora, o come il meglio ci metterà. Non vi date affanno. Amore è fagace, e più tofto inganna altrui , che egli ingannato poffa effere. E quando questa via mi fosse tolta, promettovi d'effere domane di di chiaro a che ora più vi piacerà, in casa di Marco, che occhio alcuno veder non mi potrà. Ma serbiamo ciò ad un'altra volta. e per oggi tentiam questa via, che so che fatta mi verrà senza un sospetto al mondo. Parlerem poscia insieme, e qualche Iddio anco dal nostro canto sarà. Non vi date affanno vi priego. Come una volta io ragioni a lungo con voi, non temo poi l'orgoglio della nostra ingrata disavventura. Non dirò altro con questa carta più , che io mi rifervo a bocca. Amatemi, e non temete il morfo delle zenzare, alle quali quando farà mestiero, sia totto il rimbombo, e rotti gli aghi, con che elle pungono. Amatemi, amatemi, amatemi, che altro non voglio, e fo che io l'ho. All'ultimo di Febbrajo 1 900.

#### IV.

į.

Ra, che io tuttavia vi ferivea quello, che vederete forse domani, Marco è a me venuto, ed hammi detto da parte vostra, quanto impostio gli avete. Ringraziovene con rutto quel cuore, che è con voi. E di vero che l'animo mi dicea pure, che io dovessi eggi sperare alcuna dolce novella da voi. Così sia danque, come esser suole. E pirce-

mi, che Venere incominci ad esservi savoreggevose Iddia. In questo mezzo ricordatevi alle volte di me, il quale di niente altro mi ricordo sempre, che di voi. Tutta questa mattina sono stato con voi, e tutto oggi con voi starò, e tutta questa notte. Non so di tutta l'altra. Il mio succo si a ogni di più bello e maggiore intanto, che non è cosa grande alcuna, alla quale esso non ardisca di giugnere con la sua alta samma. E se da voi non rimarrà, veggo che ancora potremo esservi elempio agli amanti, che dopo noi verranno. Salutatemi Do. A' 3-ti Marzo 1500.

#### V.

I O non so, dolce e caro ed incomparabile ben mio, the dirvi, se non che io pure sono vie più vo-stro, che mio, così avete di me meritato. Se io avessi o disconerebbe che io in ogni modo tessessi mille dolci cose in versi. Ma io le tessero di giorno. Salutate il vostro cuore, il quale così dolcemente mi si scoperie jeri, e pregatelo ad amare il mio, secome egli sa. Amatemi voi, che non porete amare meno amata, che amante. E salutatemi Do. A'7. di Marzo 1500.

# VI.

Uesta notte sognai, che Francesco mi recava un vostro polizino, che diceva così. Io vi fevisti, che partate che aveste a B. non veniste a me, se da me non avevate altro, in tanto, che ora vi dico, che sta mane, a che ora vi piacerà, e non lessi.

leffi più oltra, che il fonno si ruppe, e lasciommi nel pensiero con voi. E per quanto amore vi porto, che io di parola niuna non vi mento . Sono: stato questa mattina pure aspettandolo, e credendo al fogno più volte fono ito alle fenestre immaginando tottavia, che egli veniffe. Fin qui niente è apparito. Priegovi, ma di che vi debbo io pregare? Non vi priega egli sempre il mio cuore per me, che è con voi ? Male sto, se fa bisogno, che io ancora vi prieghi. Il quale però tuttavia e giorno e notte e mattino e fera e ora e sempre ad altissima voce vi porgo caldiffimi ed innocentiffimi prieghi, pure che a voi piaccia d'ascoltargli così volentieri, come essi tutti a voi dirittamente se ne vengono di schiera in schiera senza aspettare, che io dica loro, Ite caldi sospiri al freddo core . Non vi maravigliate, se io dissi freddo. Fecilo, perciocchè io sono mezzo sicuro, che appo voi fieno le nevi e il gielo, quando il sole più riscalda e mette a suoco le mie arsiccie contrade. Volea scrivervi non so che ancora, ma non posso, ed ho più voglia di piagnere, che d'altro, pensandomi che il mio vedervi abbia ad essere così di rado. Di quanto però a voi piacerà, sempre sono per effere contento, e del vostro volere farò mio. Amatemi. A' 10. di Marzo 1500.

#### VII.

Cola non v'ho mandato questi dì, perciocche, come io vi scrissi, il mio padre me l'ha in parts ritenuto, e questo mutar di casa ci ha tenuti tutti faccendosi, e sotto sopra; oltre a ciò esso stato occupato in certa bisogna sua. Ma tutte que se

se occupazioni e mille altre non avrebbono potuto fare che io mandato nol vi avessi alcuna volta, se stato non fosse, che avendomi voi scritto che io non venissi, perciocehè B. sospetrava, ho dubitato d'errare e di spiacervi, mandandolvi. E volli più tofto venire io l'altra sera a Marco, che mandarlo, almeno per vedere le fenestre della camera vostra, poi che il veder voi ogni stella mi toglie. Ed io in modo temo il mio destino, che da me niente ardisco. Or sia ciò che piace a chi così piace che sia. Che pure che per me si faccia quello, che a lei piace, di cofa, che a me piaccia oltre a questo, non euro, se ella nol cura. Arei quella sera lasciato a Marco un polizino, ma non volli incominciar senza vostra licenzia. E dissigli, che egli parlasse con Do. e diceffele, che io v'era stato per intendere di lei novelle. E mandassemi a dire alcuna cofa, come esso uscisse dopo desinare, sperando d'avere per avventura novelle di voltra mano per lui . Non l'ho poscia veduto, e non posso immaginar la cagione. Di Marco sono io certissimo, che vi possiste sidare come di Francesco, e se Cola non sarà in fospetto, vi manderò le mie lettere per lui, se a voi così parrà; e darò seco ordine, che ogni dì a me venga, e potrammi recar le vostre lettere. Dico ciò, perchè questa strada non mi pare convenevole da Francesco ogni volta. Aspetto sopra ciò il vostro piacere. Io ho diliberato di far di me, quanto già mi configliafte, e non uscirò di casa questi due di un passo, se non per veder voi. lo pure altro che di voi non pento nè di nè notte. Che se voi fate il semigliante di me, o amore benedetto fii tu, quale altro vive de me ora più felice? Se nol fate.

fare, forse è, perchè così suole avvenire le più volte. Direi, che io mi fento venir meno per la gran voglia che io ho di parlarvi, e che questi tredici giorni mi fono paruti tredici anni, o pure tredici giubilei, che io non v'ho vedura. Ma non fo più bel dire, che bene amandovi fempre, aver fempre bene meritato il favore della vostra dolce pietà . Francesco arebbe ben potuto jeri portare a Carlo tre vostri versi, se gli fosse piaciuto, così come sece tre parole, Ma io gliene pagherò ancora. Fate almeno che Cola le mi rechi, o Marco, se non arete ora agio di scrivere. Amatemi, Se io credefsi non v'essere importuno, e così vi piacesse, io verrei questa sera a Marco, almeno per udire tre parole delle vostre , e per dirvene tre delle mie . A' 14 di Marzo 1500.

## VIII.

On so quello, che io vi scrivessi questa mattina; che essendo tutta questa notte stato con la immaginazion vostra, levacomi tutto pienodi vostre sormo nel pensiero, mi posi a serivervi. Nella quale ferittura mi giunse Francesco tanto più acra, quanto meno aspertato, e trassemi di salto, e per ispedirlo tosto, riscrissi quanto già avea seritto, pereiocchè tutta la carta-era piena di macchie, et affrettandomi egli, che diceva avere ordine di tornar tosto, vi sei risposta, non so io stesso, come. Perdonatemi. Ma io parlo meco e penso bena minutamente ciascun punto di voi, che si onello serivere pecco alquanto, ciò mi dee da voi effere agevolmente perdonato. La vostra imtragine,

come che io l'abbia sempre nel cuore, pure ho io carissima sopra quanti doni ebbi giammai. Ne bifognava che voi la mi raccomandalte. Fate pur voi, che io fia raccomandato alla vera, alla quale della finta rendo quelle grazie, che io posso maggiori . Holla basciata mille volte in vece di voi, e priegola di quello, che io voi volentieri pregherei, c veggo che ella Benignamente affai par, che m'afcolte, più che voi non fate, Se risponder sapeffe d' detti miei . Ma di questo ragioneremo altra volta . Dell' osso riscristivi abbastanza. Dolsemi jeri, che io non potessi meglio nascondere la passion del cuore, di quello che io feci. Ma piacquemi, che voi poteste pigliare argomento come io sto. Dite, che un'ak tra volta; che mi parliate, mi direte cofa che non mi spiacerà, se io v'amo. Io ficuramente v'amo ; aspetterò adunque udir cose, che m'abbiano a piacere, e parmi un'ora mille anni, che ciò sia, e fe prima non potrà effere, siate contenta che sia secondo l'altre paffate influenze del mio Giove . Io procaccerò dal mio canto, che così fia, fe altro ordine non mi vien da voi , il quale se mi amate , non verrà. B. ragionò meco alcune cose, che io voglio intendiate, dettemi, come io stimo, per ismarrirmi dall'impresa, ma egli s'inganna. O mie stelle, quando potrò io ragionar lunga ora sicuramente con voi ? Non arfe mai teda di pino muova e piena di pece, sì forte, come fo io, e veggo, che io sono per ardere vie più di giorno in giorno. Sallo Iddio, che io non l'arei mai creduto. Ma, o quanta felicità farebbe la mia, se io potessi dire veramente : DI PARI Amore tutto può. Chi fa a che fine fieno ancora ordinate e destinate queste cofe? Penfate in che modo ci possa venir satto il poter ragionare pienamente di quello, che le vofire lettere toccano così scarso. Pure in tutto rasettatevi a quanto vi pare il meglio, che io non posso oggimai volere le non quanto conoscerò effere woluto da voi. Amatemi, questo voglio io da me sempre. A'20. di Marzo 1500.

#### ΙX,

di

)II

On fu più tofto Francesco con la mia risposta jeri da me partito, che m' increbbe avervi richiesta cagione alcuna di vostro serviermi, ricordandomi di quelle parole, che già mi diceste. Ora pure ne son contento, che l'animo più quieto mi starà. Ubbidirovvi adanque, e non verrò, se altro non ho da voi, e raccomanderommi alla vostra dolce pietà. Io era tuttavia con voi tesseno a vostro nome non so che sima, la quale arece subito che ella sia fornita. Nè altro tempo mi pare oggimai che sia vita, se non quello, che con la vostra memoria mi passa, che se perciò quals tutto il mio tempo, Amatemi, A' 25, di Marzo 1500.

#### X.

SE io non ho portata la penitenza del mio pescato, niente mi vaglia, che jerifera io mi partiffi di cafa Marco prima che Do. mi parlaffe. Il quale non fui bene alla porta del Tinto, che penfando che quantunque Maddalena m'aveffe detto Do. volermi parlare quando ognuno fi fosse io al letto, egli poteva perciò effere, che ella innan-

zi si facesse alla finestra e domandasse di me, ed intendesse che io m'era partito: di che areste beni potuto dir voi, che poco del vostro male mi calesie: m'increbbe e dollemi della mia sciocchezza in tanto, che io fui per tornarvi. Pure, poi che io era già quivi, picchiai, e feci quanto per fare andato v'era, che su per cagione di Carlo e d'altro, che io vi ditò poi. E tornato subito dimandai Maddalena, se Do. gli avea parlato, la quale bestia mi diffe di no, che mi racconfolò in parte. Ma quando poi Do, mi ricordo le faccende di Cosmo, credete che il vostro rossore su nel mio viso, e subito mi fentì andare un tarlo al cuore, che tutta questa notte v'è stato, ed evvi ancora, pensando e ripensando quanto mi flarebbe bene, se io per questo fossi in qualche parte della vostra grazia caduto . Ne farò contento infino a tanto, che non mi perdoniate la mia follia. Vedete quello, che un vostro grawe corruccio farebbe, quando si poco fallo mi cormenta. Del vostro male non so che dirmi, se non che se voi sapete cosa, che io possa per vostro alleggeramento, ficcome faprei di quelle io, che voi porrefte, che m'alleggiarebbono d'ogni grave infermità, me ne facciate avvertito, che io mi farei di neve per infrescarvi, se fosse possibile che io divenissi neve ardendo, come io fo. Tuttavia proccurate la vostra famità nella quale alberga la mia . E di quanto vi ferivo fopra, piacciavi di fare che Do. questa sera mi dia risposta. Nè crediate che io finga. Che neffuna parola è finta per folo Iddio, e per l'amore, che io vi porto, e per quello, che voi portate a me, il quale più d'affai è a me chiaso, che non può a voi effere ancora il mio. Ma PARTE SECONDA, 127 egli vi sarà tosto chiaro, se io arò vita. Amatemi, e state sama. A'25. di Marzo 1500.

#### XI.

To rendo infinite grazie ad Amore della occasio-ne, che egli ha dato alle mille cose tutte dolci. D'intorno alle quali voglio parlar con voi lungamente, per farvi ben chiara quanto per lo loro avvenimento più m'ha stretto la vostra catena con fermo nodo. Ed ho non fo che da dirvi, che non fia per avventura fuori di proposito, che l'udiate. Increbbemi, fallo Amore, del vostro disagio. Ma che egli non sarebbe Amore altrimenti. Ora ritorno alla prima credenza, Vivace amor, che negli affanni crefce . B. mi trovò quelta mattina e ricordommi per nome voltro della lettera. Lo arrossì un poco, ma potè parere effere ciò frato per la vergogna del non v'avere ancora della lettera fervita. Diffi di farla oggi. Ho eziandio lettere da Carlo a voi-Però alpertatemi infra I termine di mezza ora, ed amatemi. A booca il rimanente. La risposta più lunga alle due vostre doicissime farò sorie poi questa fera. All' ultimo di Marzo 1500

#### XIL

Tutta questa mattina sono stato in lezione di casi amorosi a' nostri somiglianti, i quali m' aveano posto una dolcezza nel cuore tale, che poco ha, che io presi la penna in mano per ragionar con voi. Dal quale usticio mi trasse l'Abare, ed sammi tenuro in aktri ragionamenti insino ad ora, che Cola

Cola m'ha fatto chiamare, e datami la vostra. Dogliomi delle novelle avute di M. To. Ma non vi turbate: egli non ne fie altro, che il cielo non vi farà tanto oltraggio. La stagione lunga delle rose stimo vi gioverà forte, che ogni ragione il vuole, ed allungherà da voi ogni sospetto d'altro male. Io vi difidero fempre ed ho mille cagioni da difiderarvi, ed ogni di me ne nascono mille, dolce e cara e potentissima ciascuna. Nè sie giammai altramente. Male trattato da voi essere stato non posso, pure che m'amiate. Bene m'è dolcissimo, che vi chiamiate mia debitrice, della quale io son tutto quello, che io sono. E lo scrivere e il non scrivere pongono in man vostra tanto, quanto a voi piace. Io però non posso dire di quanta gioja m'è ogni vostro verso. Se Franc. non può così venire in quà per le spie, che dicegli fa B., operate Marco, che non fia di sospetto ad alcuno, nè potrà essere sempre seguitato. O quanto m'arde il cuore di difiderio di ragionar tutto un di con voi. Ma io in qualche modo mi soddisso di questo, che mai non tengo l'anima in altre parti, che accanto a voi. Carlo jeri sera, come vedeste, si partì, ed io l'aspette: d'intorno alle vostre case non veduto. Fummi soave l'esservi almeno in quella guisa alquanto vicino. Amatemi. Deh ora perchè non fono io dove è Do. che forse ragiona con voi? Salutatela da mia parte. A' 3. d'Aprile 1500.

#### XIII.

BEne ha fatto la vostra lettera dolcissima data jeri sera di vostra mano a Cola, ad aver pie-

tà dell'affanno, nel quale quella della mattina m'avea posto. Quantunque egli domandato da voi come io stava, vi rispondesse, bene. Il quale non fuole vedere agevolmente nel mio volto lo stato del cuore, che io nol mostro volentieri. E come che s'avvedesse che io era in maninconia, vedendomi egli ora discorrere per la camera passeggiando, ora sedere tacito e pieno di non so che, e talora tutto fospiroso, pure temendo di non errare, non sapendo altramente la cagione, vi tacque per lo migliore il vero. Ma io fo, che non v'era bisogno di suo testimonio amandomi, come fate. E di questo ne ragionerò con voi, che ho da ragionarne. Alla quale se la mia primiera lettera tinse di lacrime le belle guancie, fu per far quello in voi, che la prima voltra in me avea già fatto forse non meno abbondevolmente. Che altramente non avrebbe luogo il vostro dolce DI PARI. Ho confortato alquanto il vostro cuore, poi che voi l'avete, vostra mercè, confortato così comandandomi. E di vero che egli n'era bisognoso. Ma pure tuttavia egli sente ancora un pensieruzzo tale, Ch' or lo tiene in speranga, ed or in pena. Perchè esso aspetta con incomparabile difiderio di ritrovarfi oggi col mio, e non gli pare poter viver tanto. Quello, che effi tra loro opereranno, io nol fo. Ma certo che io temo forte del vostro, che egli o dalla dolcezza o dal dolore non manchi. La vostra lettera ho io più di cento volte letta, e più di mille basciata. Alle care parti della quale ritponderò oltre a questo a bocca . Raccomandomi caramente alla vostra pietà . A' 6. d' Aprile 1500.

下班 江北 西 江 西 西 田 田 西 田

は から 四切 は は は

Letsere del Card. Bembo Vol. IV. I Io pu-

#### XIV.

O pure ascolto, e non odo novella. Nè so che altro dirvi, le non che io vi raccomando la dolce influenza del mio Giove. Che se ella non vi sosse raccomandata , La mia favola brieve è già compiuta , E fornit' bo il mio tempo a mezzo gli anni. E le Iddio volesse, che a voi fosse tolto il potermi dire infin che: O me felice sopra gli altri amanti; Ma più quand io dirò fenza mentire, Donna mi priega, Perch' io voglio dire, che mi diate risposta, che len. za vostre lettere non è più bene di me. Io sto male a due modi. Pregate Do. che per pietà di me vi prieghi. Vedete se anco io attendo bene quello, che io prometto. Promisivi di mai più. E così va, chi fopra'l ver s'estima. E pure le mille cose mi confortano, e se non fossero elleno, una fola acqua rinverdisce la mia speranza. Ma pure che io una volta vi possa parlare, tante cose v'ho a dire, che non arete più superbia, perciò che vi consesserete vinta. Ogni cosa trovo per non finire il ragionar con voi unico e dolcissimo segno di tutte le mie speranze e pensieri . Amatemi . A' 12. d'Aprile 1500.

### XV.

M Andovi il Bembino tale, quale egli è. Se vorrei, che esso fosse più degno di venire a voi che egli non è, ma voi tenendolo, il farete. Vorrei che pigliaste alle volte satica ancor voi nelle cose, che vostre sono, ed acconciastele, dove elle non istanno

## PARTE SECONDA. ist

islanno bene, secome sono le rime di questa matatina, che io vi mandai, le quali in alcun luogo non mi soddisfanno: Pictosa vostra opera sarà, se vi sentirette gagliarda, fare che io vi possa vedere, e ricordarvi del mio favoreggevole Giove. Amatemi. Ho tolta poca carta in mano per scrivervi poco. Ma non mi gioverà, che se la mano non istarà ora con voi, stravavi lungamente il cuore, A' 15, d'Aprile 1500.

#### XVI.

On vi dolga, che io pure è fui jeri e fono sem-pre con voi, e voi a me parlaste, e meco parlate tuttavia. Francesco sece l'ambasciata a Cola, che non vi sentivate bene, ed eravate nel letto, ma io non era in casa, andato a visitazione d'un malato. Però a quelle non vi risposi, e venni poi estimando che soste sollevata. Ma duolmi ora, che diciate avere avuta la febbre. Per Dio curate la vostra salvezza almeno per sostentamento del vostro intero, il quale di necessità sente ogni alterazione delle fue parti. B. da vostra parte mi diffe jeri, che se non m'increscesse, io tornassi oggi. Ma io mi rimarrò. Se io avvisassi trovarvi domane solitaria, verrei con Cammillo a voi. Ma non lo stimo. E poi che voi avete più rispetto a me stesso e più sano consiglio, che non ho io, il quale non guardo se non in voi, se altro non m'imporrete, per questa nuova pubblica maninconia mi lascierò portar con gli altri al nostro consiglio. Dico se così a voi piacerà, la qual cosa crederò che sia, se altro da voi non arò. Se B. parte, che ho

io quì a dire? Niente. Perciò che voi i miei penfieri vedete tutti, e le mie ragioni tante. Amatemi. Arete la vostra Canzone. Tenectela appo voi perciò che in molti luoghi ella non mi ioddissa. Io pregherò il Cielo per la vostra salute, siccome volete, e voi stessa per la mia. Non v'incresca, che Franc. mi dia spesso novelle di voi, ma non vi pigliate carico di scrivera non vi sentendo gagliarda, che ion e ho dolore. La riputazion mia, della quale dite pascervi e nutrirvi, per niuna cosa tanto sarà da me riguardata, quanto per piacervi, poichè ella vè cara. A' 20. d'Aprile 1500.

#### XVII.

Dicono i Poeti, che negli ofcuri abiffi è uno, il quale tra belle e dolciffime acque pofto infino al mento, bere non può giammai, quantunque fi fenta tutto per la fete dileguare e venir meno. Priego ora io voi, o nuovo e caro e folo objetto de' miei pensieri, che non vegliare proacciare, dancora quì su nel bel mondo lomiglianti martiri si ritrovino in danno di voi, alla quale piu utile può effere una vera scde di puro amante allegra, che maninconiosa. A' 25. d'Aprile 1500.

## XVIII.

Uesta notte alle otto ore dopo lunghi pensicri del mio stato, levatomi, ne mento per quanto amore vi porto, e se io mento faccia il Cielo, che io di pianto giammai non esca, ma vadano sempre le mie lagrime crescendo di di in di, pre-

prefi la penna in mano, e scrissivi quello, che giusto dolore mi dettava, ed ora riveduto mandare
nol vi voglio, sì dura è la mia sorte, la quale non
mi dà ardire di dolermi della spada che m'accora
più con altrui che meco medesimo. E poi che altro a dire non m'avanza, state sana. A' 30. d'Aprile 1500.

#### XIX:

HO aspettato jeri e questa mateina vostre let-tere per quello, che mi disse Carlo, e niente è apparito. Ma non è questa la prima ingiuria che m'avete fatta: molte altre ne potrei raccontare, e una tra tutte, della quale potevate ben far di meno con più onore del vostro grande animo. Ahi di poca fede! Quale fia questa ingiuria, se quando io vi parlerò, vorrete che io faputa ve ne faccia, io il farò. Carlo non m'ha ben detto non fo che motto, che vi piaceva che io usassi. Scrivetelmi voi. Io ho più di mille ragioni da far con voi, e più di mille cose da dirvi. Almeno avessi io avuto da Carlo alcuna cosa, che paruto mi fosse udirla da voi. Credo abbiate ordinato, che egli meco si stia mutolo. O pure d'ogni altra cosa avete insieme ragionato, salvo che di me. Esso bene mi dice, che la lettera di M. Ercole fu lasciata nel mezzo del leggere per ragionar pure di me. Ma a me non pare che se ne ragionasse, poi che egli poco me ne sa dire. Amatemi. Se io non vi mandai questa jeri, datene la colpa a mio fratello, che d'ora in ora dovea venire a voi, e m' ha fatto stare tre di fenza faper di voi novelle. Dategli voi qualche

I 3

precchiata, che egli molto bene la merita. Non so che altro divvi tra tante cose, che io v'ho a dire-Piacciavi d'amarmi un poco più che non sate. A' 5. di Maggio 1500.

### XX,

L A cagione su voltra, che voleste, che io uscis-si suora co' panni del vicino, e non a quel modo, come io era. E se io ubbidisco e male ne viene, io che ne posso? Una volta quella Maddalena non sa chi io mi sia, ne per avermi veduto dice quelle parole. Così le arebbe dette non m'avendo veduto. Priegovi non vi perdiate in un bicchier d'acqua. Queste sono parole d'una semminella che fi volge, come l'uom vuole. Pure che voi non ve ne prendiate noja, tutto anderà bene. Ma io vi giuro per Dio, se non che io sia in disgrazia di voi, che da due ore in quà mi sono trovato di trista e dolorosa voglia senza saperne la cagione. L'animo indovinava non fo che. Parlerò più a bell? agio questa sera con l'amico, e sarò quanto mi comandate. Amatemi, che d'altro niente mi curo. Agli otto di Maggio 1500.

### XXI.

E voi non mi scoprivate la cagione delle vostre affannose parole, che mi scrivete, io mi credo che a gran satica mi farei tenuto in vita, tanto cordoglio incominciava a sentire il mio cuore leggendo io il vostro lamento. Ma dappoi che io l'ho intesa, sono rimaso tutto leggiero, conoscendomi fen-

fenza colpa pure del pensero, non che d'altro. Ed affine che ne siate sicura, questa sera d'intorno alle quattro ore sarò a Marco. E se a voi piacerà, io meglio intenderò da voi, di che cosa vi dolete, e trarrovvi di pensero agevolmente. Quantunque già ora ve ne posso trar fuora. Perciocchè se dappoi che io son con voi quello, che io sono, o in opra, o in parola ho il vostro amore osseso giammai, son contento, e così patteggio con voi, che non mi facciate mai più degno di veder gli occhi vosstr; senza i quali quanto io mi potessi vivere, io nol so, ma quanta si sosse sa ma vita, ella sa rebbe sempre dolorosa. Amatemi. A' 10. di Maggio 1500.

#### XXII.

I O non posso sopportare il non intendere oggi di v'or, poi che Francesco mi sece sapere che jeri v'eravate sentita male, ed eravate stata nel letto. Però mando Cola. Sallo Iddio, che io maledico alle volte il vivere con rispetti, che a questa ora mi toglie ardire di venire a voi. E so, che vedete il mio cuore in queste parole. E lasciando da parte ogni instuenza di Giove, io vorrei pure vedervi a qualche ora, e prendermi alcuna parte del vostro male, e venirmene con quella dolce salma. Ma per non v'attediare lungamente, fatemi certo non so lamente come state, ma eziandio quello, che io ho a fare per vedervi, se senza vostra gravezza può essere. State sana, se volete che io stat vivo. Fui questa mattina in Rialto lunga ora, nè mai seppi vedere B. Volea in questo punto mandarvi Cola,

che ho sentito picchiar Francesco con la dolcissima vostra lettera, della quale ancora non ho avuta la più dolce. Credo oggimai quel DI PARI, che con la sebbre scriver tanto e sì affezionatamente, me ne son grandi e dolci segni. Priegovi allo star gagliarda, almeno acciocchè io male non issia. Che insin che voi non sete sana, io son vie più che masato. Tutta la mia anima fente grandissimo tormento. Non ho più carta. Domattina Francesco ne arà un' altra più lunga se verrà in quà-Agli 11. di Maggio, 1500.

#### XXIII

Hi lasso, or che vuol fare questa fortuna di me col vostro male? Perchè non si gira egli oggimai a me, e non sempre sta con voi? Mandero oggi costà a vedere come vi sarete sentita, e manderò con la lettera di M. T. dicendo che io non posso venire. Se Do, risponderà, Cola non le darà la lettera. Ma io poi la porterò domane. Sono stato jeri e stavami tuttavia sì dolcemente con voi, che più non istette mai persona con persona, che non si vedessero. Ed ora ecco che fele; io non ne sto bene. Odura condizione degli uomini quanto rade volte lieta lungo tempo duri, o per dire più il vero non giammai! Amatemi, e falutatemi Do. e attendete a tener allegra la mia anima, il che non potra effere, se voi non intenderete alla fanità del vostro corpo, dove ella dimora. A' 20. di Maggio 1500.

## PARTE SECOND 4. 137

## XXIV.

To vi feriffi il vero, che l' Soranzo mi disse quefla mattina, che voi stavate bene. Seegli issapeva o no, questo non so io. Ma io gliele credetti, perciocchè eso l'altr' jeri mattina mi disse che
voi v' eravate sentita male. B. anche questa sera mi
sisse con sessi m'ingannano, increscemi del vostro male. Ma sappiate, che io sto peggio di voi,
e starò sempre infino a tanto, che vero sia, quando mi sarà detto, che voi stiate bene. Curate la
sanità del vostro corpo, se avete punto cara quella
della mia anima. A'22. di Maggio 1500.

## XXV.

Arlo vi potrà dire le cagioni del mio andare a Chioggia, il quale fo che insperaramente è ora con voi , ficcome è stato già pezza meco. In-. crescemi che'l suggitivo dice di volere star poche, ore con noi. Priegovi ritenetelo a qualche modo voi, che io far nol posso, e legatelo sì che egli non ilcampi. Io leggerò affai cole, poi che così a voi piace, oltra quello, che scrivete. Ma non mi fide di saper ben leggere, e dubito di trascorrere d'asfai, perciocchè a mio parere voi avere picciol pafso a comperazione del mio velocissimo correre. Pur mi conforta, che languir per voi Meglio è, che gioir d'altra. Vorrei effer con voi, acciò poteste meco ragionare come dite. Così voleste voi, come voglio io. Non so che amori tanti, o che fiamme vi paja

paja che già me ardesseno per quella donna. So io ben questo, che tante e vie più oltra ogni missura fon quelle, che mi cuocono ora per voi. E so che io ardo quanto può un cuore ardere. Così ardesse altri, che dolcissimo mi sarebbe ancor più che non è, il mio dolce suoco. Dite qualche male di me con Carlo. Ma sopra tutto fate che la sua venuta mi giovi, e l'amore che lì portate, operi che io possi a effere prima che esso se l'amore che lì portate, operi che io possi a effere prima che esso se l'amore che lì portate, operi che io possi a effere prima che esso se l'amore che li portate n'aperi che ce dischero. Amatemi e mille volte amatemi. A'23. di Maggio 1500.

#### XXVI.

IN questo punto giunto da Chioggia non mi so tenere di correre alla penna per ragionar con voi, con la quale sono ito e stato e ritornato tuttavia. Se voi sete così venuta meco, ben va il nostro dolcissimo DI PARI, al quale o quanto penso e ripenso ogni ora. Mandovi una lettera di Carlo, a cui se vorrete sar risposta, incontanente la manderò. Io ardo di difiderio di ragionar con voi veramente, e non come ora fo, con la penna. E tanto è grande il mio ardore, che io senza il soccorso della voftra pietà non sono bastevole a portarlo lungamente. Priegovi ad avere di questa anima mercè, che pure è voltra. Datemi risposta per Marco, ec. Ma che debbo io dire? Sentoini la mano e il cuore indebolito scrivendo dal giusto disio, che ogni fibra mi ricerca, d'esser con voi. Nè posso ire innanzi. Sostenete la mancante virtù mia, che da voi attende riftoro. A' 28. di Maggio 1500.

Quella

#### XXVII.

Uella parte della vostra lettera d'jeri, nella qual dite, che sete colma di tanti affanni, che in pochi più lasciereste la vita, m'è stata tutta notte intorno al cuore; e perche io non to quali sieno i vostri assanni, a tutte le cose, che possono assanno recare, sono ito pensando ed immaginando. Duolmi primieramente, che voi fiate in dispiaceri, e che il vostro mare sia turbato, alla cui vita non si converrebbe altro mai, che tranquillità e piacere, se alla qualità degli animi avere si dovesse risguardo. Poi mi duole, che io non sia tanto innanzi ancora nel vostro amore, e tanto della vostra fortuna mi sia palese, che io posso ora avvisare, che affanni sian cotesti, e sopra essi ragionarne quello, che a me ne paresse, o forse ajutarvene secondo che io sapessi il meglio, e le mie stelle poter fare mi concedessero. O quanto mi sarebbe dolce e caro, che a me fossero così aperti tutti i vostri pensieri, come io vorrei, che a voi fosfero tutti i miei, e così ora io potessi mirare nel vostro cuore, e voi nel mio, come io nel mio, e voi nel vostro tuttavia possiamo. Il che infino a tanto che non sia, sappiate che il nostro amore non sie giunto dove egli ancora dee giugnere. E se questo mio dire, che il nostro amore non è ancor giunto là, dove egli dee, vi nojerà, ficcome colei, che ogni perfezione gli difiderate: vedete quello, che due perfetti amanti chiamati a ragionar de' loro diletti nel secondo degli Asolani ne parlano al proposito della nostra materia presente. E se conoscerete che anco-

0

ø

14

of f

۲Ø

ancora non fiamo noi giunti a quel fegno, a che pare che fieno effi, crediate, che fi può per noi andare più innanzi. Quantunque per me non manca, nè nianchera giammai, che io non fia con voi tutto quello, che io meco medefimo fono, pure che a voi piaccia d'effer meco tutto quello, che voi con voi medefima fete, direi ed ancor meno, ma alla perfezione degli amori bifogna, che cifi fien perio. Amatemi, non come dite, che io merito, che non fi può il vostro amore meritare, ma come all'altezza del vostro raro animo è richiesto amar colui, il quale voi, la vostra mercè, degno del vostro amore ra avete giudicato. All'ultimo di Maggio 1500.

#### XXVIII.

I O non so dire d'essere in villa perciocchè da voi non ho avuto quello volevate che io facessi, e pure io il vi scrissi. Se voi m'imporrete ciò che a voi piace che io faccia, così farò. Quantunque non esco di casa gran fatto. Uscinne jeri, che ebbi letre di Carlo da Cremona, che mi chiese non sche ol quale non sa egli stesso quando e's tornerà. Raccomandassa voi. I vostri pensieri, che serbate a bocca m'hanno posso in pensieri, che serbate a bocca m'hanno posso in pensieri. Aspetterò con disderio di sentirne novelle, e starò attento ogni ora d'intendere quando io gli arò ad udire. Se a voi bisognasse così scrivere Amatemi, come a me; beato me. Amatemi. A' 2. di Giugno 1500.

#### XXIX.

TO non so ben quello, che dire mi debba di que-sti vostri sospetti così nuovi, se io gli vi creda, o no, e parmi aver ragioni più potenti a farmi stimare che facciate ciò per tentarmi, o pure per mettere nelle mie raredolcezze appresso agli altri eziandio questo amaro, che per altro. Venni jerisera per intendere da voi alcuna cola, e per fare che voi da me intendeste quello, che ancora non avete inteso, e stetti infin che ognuno s' andò a letto verso le sette ore, sperando pure che almen Do. si facesse un poco alla finestra per veder che tempo era. Piacemi che senza effervene ubbligato io v'udi cantare; la qual cosa non sogliono poter sar quelli, che sono in così alti dolori, come scrivete effer voi. Se però non avete fatto, come fe il Petrarca, che nella morte del fratello, avendola intefa, fu udito cantare. Voi direte che io ciancio; ma pure è così per quel vero e certo e non finto e intero nè in altra parte diviso amore, che io vi porto, e porterò sempre vostro mal grado, poi che voi digiuna efferne vorreste. Che Venerdi notte io ebbi così dure e affannole e fospirevoli e lagrimate alquante ore, come io non ne ho avute molte dappoi che io entrai nel ceppo, nel quale ora fono. Che pensando alla qualità del mio e vostro amore, e alla maniera, che io dovessi tenere in amarvi, e a mille altre cole fopra ciò, e con voi ragionando, mezzo fuora di iperanza di dover potere effere da voi così puramente e caldamente amato, come voi da me fete, mi fentiva struggere tra me stesso, nè al-

d

1

は

5

le mie noje ed a tali pensieri si trovava per me riparo. Vedete ora, se avete cagion di scrivermi le
belle cose, che mi scrivete. Ma io son poco savio,
che vi scrivo queste cose, pensando che non arete
pur tempo di leggerle, non che di giudicarle, poscia che sete con tanta compagnia. Aspettero che
vi piaccia che io vi parli, ed allora sarò con voi
le mie ragioni, e vederete chi sia il debitore. Amatemi, e non mi scrivete più che vorreste del mio
amore esser digiuna, se non avete caro, che io
muoja innanzi tempo. A'4. di Giugno 1500.

#### XXX.

IO pure ho mandato ogni ora a veder di voi, ma voi non avete veduto il messo, e pure ècosa tutta vostra. Ma in ogni modo castigherò un di Marco, che come vi scrissi, jeri non su in qua, ed avea ordine d'efferci ogni giorno. Duolmi, che ançor non istiate bene. Se io tapelli qual Dio pregare per la vostra sanità, io lo pregherei, o Apollo, o Lucina, o Esculapio, che a pregar s'avesse. Ma io pregherò tutto il cielo per non fallire. Verrò domane senza compagno. B. non troverò , poi che altramente non importa, e poscia che io non fono alle piazze stato, ed incominciar non vorrei, come che l'altro di io fossi sviato fino in corte, basterà dire che Cammillo. Vi priego amatemi . E se bene io non ve ne pregassi, amatemi, che il cielo e le stelle il vogliono, e vorran sempre. Sono adirato con voi poi che m'avere per bugiardo, e poi, che alle mie lettere non date fede. Sia con Dio. Ancora spero di vendicarmene. E direi peg-

gio, se non sosse, che io non voglio scrivere a lungo per esterare poi bestaro. Sono divenuto invidiolo di mio fratello, il quale non solamente agio di parlar con voi ha, ma eziandio di vedere la mia Fiammetta. Non m'amate più, che io non voglio. A's. di Giugno 1500.

### XXXI.

Sono stato tutta questa notte con voi, siccome fo tutte l'altre, ma tuttavia con più diletto e con minore affanno. Rendone grazie alla vostra pietà di jeri. Più dolci pensieri sono meco stati posicia che io da voi mi dipartì, che non erano quelli degl'Ingles amanti, de' quali si ragiono tra noi. Mandatemi le mie lettere, dove avete segnate le stanze della vostra Canzona, perciò che in mille anni non saprei siniria senza este. Se questi di manderete alcuna vosta Francesco in qua con due vostri versi, darete dolce conforto alla vostra anima, che nol può avere altrende, che da voi. Amatemi ad ogni modo. A'10. di Giugno 1500.

### XXXII.

M Olte offese ho io avure dalla mia dura sorche ella mi fece jeri ad otto giorni. Pazienzia. Ora esco di casa per trovar B. se io potrò, e sare quanto m'imponete. Marco su jeri quì, e non ebbi ardire di farmi richiedere, ne bi o il vidi, quantuque più di cento volte io andassi alle sinestre aspettandolo. Dove dite essere adirata meco, guardate unel-

quello che voi fate. Perciò che io mi do ad intendere d'effere parte di voi, e adirarvi con voi medefima non itimo che fia bene, e porrebbene affai di male feguire. Io tuttavia non lo credo, fe io non vi veggo e odo. Perciò date modo, che io ne fia certo. Non voglio indugiar più. Voi amatemi. A 25. di Giugno 1500.

## XXXIII.

Bello e caro, e dolce objetto de' miei pensieri. Mando a quelle mani, che tengono oggimai l'una e l'altra chiave del cuor mio, il rimanente d'alquante paja di guanti, che io ebbi di Spagna più mesi sono, e d'avergli non sapea, se esti nom is sossiero scoperto ra non so come, credo io per venire a voi, vaghi di sar quel viaggio, che sempre vorrei fare so. Volca pregargli che esti a tutti gli altri tenessero coperto quel bello avorso, a cui coprire io gli mando, solo che a me, maio mi ricordo che essi non sano sentimento. E sore sono in questo più selici, che se sono senza sentimento, sono ancora senza disso. Arete con esti vostro solingo augello, la qual canzone mi s'è incominciata a piacere, poi che io la veggo piacere a voi. State sana. All'ultimo di Giugno 1500.

#### XXXIV.

M Ille cose mi danno tormento, il vostro non istar bene, il temere, che quello non perfeveri qualche dì, il sospetare io d'esferne cagione stato. Quantunque di questa ultima me ne incol-

po tale volta io stesso, e tale volta iscolpo, e dico . Deh come sei tu folle : non pensi tu che ella ti creda, che tu niuna cosa operasti giammai, poscia che tu ad amarla ti disponesti, la quale tu prima non istimassi, che più di suo piacere avesse ad effere, che di tuo? E se così è, quando tu bene alcun passolino fatto avessi più innanzi per avventura di quello, che a te fosse stato richiesto, in cosa, che poi le avesse il presente increscimento cagionato, credi tu, che ella te ne'ncolpi ? Certo no, che ella non te ne incolpa. Ella ti cerca niente altro, se non che tu lei sopra tutte le cose ami, e sa che su allo 'ncontro niente altro cerchi da lei, che il suo perfetto e leale amore. Il che sapendo ella niuna cosa puoi far tu, che accettata non le fia, ficcome niuna cosa ha ella potuto far giammai da quel di in qua, che tu fai quale animo, quale amore è verso te il suo, che carissima e dolcissima stata non ti sia. Poi dico: Tu potrai dire a tuo modo, ma la bisogna non istà poì così. Perchè se bene ella me ne scusa, io pure posso esserne cagione stato, e se io ne sono stato cagione, vuoi tu che io non me ne dolga, non me ne rammarichi, non me ne addolori? Si che io voglio, che tu non ti dolga, se tu di tua volontà cagione non ne sei stato. Di mia volontà cagione di suo male? tolga Iddio che io possa essere stato giammai, di mio vie più tosto potrei essere, che di suo. Dunque non ti doler più. O se ella tuttavia si duole, come vuoi tu, che io più non mi dolga? Dolgati, che ella si duole, ma di ciò, che tu cagione ne sia stato non ti dolere. Vorresti tu, che se ella disavvedutamente fosse cagione stata d'alcun tuo male, ella pure si Lettere del Card. Bembo . Vol. IV.

doleffe d'esserne stata cagione? In questo modo i or m'accuso ed iscuso a me medessimo, come voi vedere. Ma se voi me ne accussate, niuna mia scusa tale potrà esser, che mi vaglia; e se voi me ne suscusate, la mia stessa accusa non mi nocetà. Ma pure un solo avvenimento può tutta questa lite dolcissimamente tor via, e questo è il vostro bene stare. Senza il quale alla sin sine chi avvisiasse che i optessi star poste, s'ingaanserebbe a partito. Io nè bene nè mase star posso, nè voglio potere, nè potrò giammai, se non secondo che io intenderò sempre, che sine voi, ed oltre acciò secondo che voi vorrete che io sia. Farete dire a Cola come vi sarete oggi sentia. E state sana, ed amatemi. A' 3e di Luglio 1500.

## XXXV.

C'Ono sei ore, ed io non ho ancora chiuso occhio, al voltro male ed al mio ripenfando. Il vostro vidi io jeri nel volto di Do. non altramente, che se io nel vostro veduto l'avessi. Ma quello è di corpo, e tosto guarirà, ed è uno, e non più. Il mio è d'animo, nè so quando egli si potrà curare, e fon due e possono essere infiniti. Uno è quello, che io sento del vostro male. Che siccome mi diffe jeri B. con grande dimostramento del cuor fuo, che ogni fuo bene e male dal vostro bene e male dipendea; così da alquanti giorni in quà posfo lo dire veriffimamente, che tutto il mio vivere o lieto o tristo, ha nel vostro o lietamente o altramente vivere la radice. L'altro è l'affanno, che con la vostra ultima risposta m'avete posto nel penfie-

siero a grandissimo torto. Perciocchè io nè dire . nè fare, nè penfare, nè scrivere posso oggimai cofa, che io stimi; che di noja vi abbia ad essere, come voi dite. Deh per Dio e quando farà, che la mia pura fede fia da voi , ficcome ella merita . conosciuta? Infiniti dico che possono essere i miei mali per questo, che io incomincio a credere, che voi vogliate darmi cotali riscaldamenti ogni di con cotesti vostri poco cortesi sospetti al parer mio. Ma che? Io pur son vostro. Perchè se voi vorrete che io viva misero e doloroso, non so che altro dirne, se non che Vostra Donna la colpa; e mio fia'l danno. Io verrò questa sera a vedervi, se senza vostro difagio potrà effere; come io stimo, all'ora detta. Perciocchè pure che io vi vegga e faluti, il che già tanti di concesso non m'è stato, a me parrà d' effere in parte guarito della febbre che io ho , forfe più malagevole a guarire d'affai, che non è la vostra: Tuttavia se senza vostro disagio essere non potrà, ed io il sappia, io mi rimarrò dal venirvi, ficcome colui ; al quale non può effer piacevole , ne farà mai cofa , che di vostro piacer non sia. Proccurate la vostra fanità, nella quale vive parimente la mia, se non per altro rispetto, almeno per amore di me. La qual cosa certo sono che sareste più volentieri, e più diligentemente, se conofceste quale è la mia vita. Ma io spero, che verrà tempo che voi la conoscerete in modo, che bifogno non mi verrà farvene scrittura . Amatemi , e fate che io intenda, come sete stata da jeri in quà. Non vi pigliate carico di riscrivermi: una parola a bocca mi basterà. Agli 8: di Luglio 1500:

K 2

Qimè,

#### XXXVI.

O Imè, che io incomincio a credere oggimai, che ad uno affetato sia men male il niente bere, ed essere dalla fonte lontano, che avendo innanzi bellitfime acque, e molte, in gran fete una gocciola o due berne solamente, e ben di rado. Ed ho già udito dire essere a'miseri parte di felicità il perdere del tutto la speranza dell'essere felici, e somma miseria riputarsi tra gli scienziati la brieve e fuggitiva felicità, e quella, la quale incontanente sparisce, che è veduta. Deh che mi giova il vedervi ed il ragionar con voi sì poca ora, se poi mi dee esser tolto per sì lungo tempo non folamente il ragionar con voi ed il vedervi, ma eziandio il poter pure intendere di voi, o lo avvicinarmi alle mura della vostra casa ? Il che se almeno fosse tutto nelle mani della fortuna, ed ella il mi vietasse, più pazientemente nel porterei, Ma perciocchò pure ad ogni cosa trovan via i veri e valorofi amanti, priegovi, che a quello, che è stato accennato tra noi, non si dia lungo indugio, se volete, che io viva, perciò che ogni altra cosa a me fia morte, e non vita. Date modo che una volta ragionar si possa tra noi lungamente e sicuramente di quelle cose, che male è, che vadano taciute più innanzi. Fate un giorno, che non mi sia naicosto il veder quel segno, che suole esfere testimonio dell'amore, che mi portate. B concedetemi che io il possa mirare ed onorare e basciare col cuore e con l'animo ficuro, e con piacere di colei, nel cui bel avo-

rio esso si manisesta e si scuopre. Se me punto amate, e se in ciò non mi riputate presontuoso, il che non vorrei già, sallo Iddio, pensate via che in lunga ora possa venirmi a ragionar con voi. State sana, e di me ricordevole, e certa di tanto, che io di poco altra mi ricordo sempre; che di voi. Aspetto vostra dolce risposta. A' 25. di Luglio 1500.

## XXXVII:

CErto non sono vane sempre le fisse estima-zioni degli uomini, e massimamente quelle degli amanti, le quali possono aver qualche parte in loro di divinità data loro dal loro Signore che è Iddio. Io fono stato tutto oggi fieramente maninconoso, e stavami tuttavia più che mai, quando ecco Cola con le vostre lettere anzi pure con le vostre ferite, che mi hanno tenuto in dubbio di me stesso lungo spazio. Alle quali farò ora che io posso, brieve risposta. E dico, che se le avete scritte tali , quali scritte le avete , per dar materia alle mie amorole scritture, siccome accennaste l'altr'jeri di dover fare, io assai vi ringrazio della fatica, che presa ne avete quantunque potevate bene con più onore della voltra pietà appigliarvi a miglior materia che appigliata non vi sete. Se forse avete ciò fatto o per vendicarvi di qualche offesa, che riputiate aver da me ricevuta, o per insegnarmi a temere di quello, di che io non temea, come che io mai offefa non v'abbia, che io mi creda, e fomma paura mi sia sempre stata nell'animo di non far co-

### ISQ PARTE SECONDA.

fa, che effere vi possa discara, pure se così è . yendicatevi più tosto meco in questa guisa con parole, che con fatti, e mostratevi a me dura più tosto nelle carte, che nel cuore. Ma se pure avete voluto in questa maniera tormentarmi per seguire in ciò l'usanza dell'altre donne, che a solazzo prendono il dolore de'loro amanti, poi che il mio male a voi piace, voglio che egli piaccia eziandio a me, perciò che già m' ho in animo posto, che niuna cosa sia di vostro piacere, che io intenda e far possa, che io non operi, che ella sia medesimamente di mio, Tuttavia se prenderete in uso di darmi di questi riscaldamenti, io penso che vi verrà in brieve fatto non solamente quello, che far volete, ma ancor più. Che ficcome fogliono i bambini, i quali avendo l'uccellino in mano, mentre si credono al loro piacer foddisfare strignendolo, s'accorgono, che l'hanno ucciso, così voi estimando di darmi tormento mi darete morte, che io non mi sento bastevole a queste angoscie sofferire. Dell'accusa, che mi date, non voglio altro giudice, che voi , pure che ascoltiate una sola volta le mie ragioni , e non mi condanniate affente . Bene vi priego, quanto io più posso con tutto 'l cuore, che non trammettiate allo ascoltarmi lunga dimora . Perciocchè io porterei le pene prima, che me ne fofse data la sentenza. La qual cofa potrebbe effere di vostro disonore, se poi udite le mie ragioni mi conosceste non aver peccato, perciocche si potrebbe dire, che voi stata foste ingiusta. Ma doye dite, che la colpa è pur vostra, che più per tempo: voglio che con vostra grazia mi sia concedu-

ceduto, che ella pure è mia, Che chi possendo star, sade tra via. O Carlo Carlo. State sana. A' 19, di Luglio 1500.

### XXXVIII.

TOlesse Iddio, nè m'increscerà dire così più volte, o penofissimo diletto mio, che voi veramente dubitalte, quale di noi fosse il più tormentato, che questa fola credenza potrebbe levar da me ogni tormento, o se pure ciò non può esfere, almeno il men tormentato avesse pietà del più, e caleffeli de' fuoi dolori, che anco questa condizione potrebbe feco recare alquanto di riparo alle mie angoscie nate nello smalto del vostro duro e ghiacciato cuore . Oimè misero me , gran fegno è di poco amore dell'amante il trovare e infinger cagioni apportanti doglie all' amato . E' amare disiderar bene alla cosa, che altri ama, e procacciargliele. O come potete voi amarmi, se avete vaghezza del mal mio, e se lo procacciate? Fuggono i veri amanti, ficcome scoglio il buon nocchiero, così eglino ogni cosa, che possa essere agli obbietti da loro amati affannevole ed incresciola, voi andate cercando di potermi tormentare, e volete che io creda, che non giurereste, quale di noi più ami? perciò che non è altro il vostro dire, quale di noi sia il più tormentato. Mi dite, che non è lungo tempo che io fono in croce ; dite vero, ma è ben tanto amara la croce, che questo bastar vi può, e maraviglia sarebbe, se io vi potessi durar su lungo tempo. Uccidono le serite del cuore spacciatamente, non tengono il fe-K 4 TILO

rito in dimora. Se io sapessi così bene darvi ad intendere d'effere in gran doglia, come voi sapete ben pormivi daddovero, io mi sarei più tosto ingegnato di darvi ad intendere, che io in doglia non fossi, acciò che stimando poscia voi di non aver tanto potere sopra me, non v'opponeste dell' altre volte a fare il somigliante per lo innanzi. Ma io non so infingere. La qual cosa siecome è dolcisfimo accidente tra gli amanti, quando nè l'uno nè l'altro il sa fare, così dove l'uno sappia infingere, l'effere semplice e puro all'altro suole effere le più volte d'infinito suo male cagione. Ma io per tutto questo non voglio mutar naturale, se io potesti, nè posso, se io volessi. Andrà pure con quel vento la mia nave, che il cielo le ha dato, o a sno cammino che ella corra, od a non suo. Affai mi fia potervi poi dire quando che fia, o forse quando io ard la neve alle tempie: Tanti e tanti anni ha già rivolto il cielo, Poi che'n prima arsi, e già mai non mi spensi. La qual cosa se voi non potrete dire a me, che colpa ne arò io? Forse per avventura a voi stessa increscerà, avere più tosto avuto in bocca quella dolce parola DI PARI, che nel cuore . All'altra parte delle vostre lettere più importante risponderò, rispondendo all'accusazione da voi a torto datami, quando a voi piacerà d'ascoltarmi. Quantunque io sappia, che più a me sa bisogno, che a voi lo sporvi quello, che negli occhi miei, e nella mia fronte, ed in ogni mia parola avete abbondevole e letto e veduto chiaro più volte, senza che gli spiriti del mio cuore, che sono paffati nel vostro, e con lui ragionano di me, vi scuoprono tutte le mie voglie, se voi gli ascoltate,

e se voi non gli ascoltate, io pure che ne posso ? Dove dite, che io non insuperbisca per le parole, che in quella parte usate di me, rispondovi, che quantunque carissimi mi sieno sempre gli onori, che voi mi date, pure essi umile e basso più tosto far mi possono, che superbo e sollevato, considerando che voi, la vostra mercè, non per altro, che per molta umanità vostra me gli date, alla quale io con altro, che con infinita umanità, rispondere non debbo giammai, a cui pervenire non si può insuperbendo. Ma altro è; che mi può fare insuperbire, e fammi tuttavia. E ciò se non volete che abbia luogo, amate tanto me, quanto io amo voi. Che infino a tanto, che io mi conoscerò essere più vero e più leale amante verlo voi che voi verlo me non sete, fare non potrò, che io non mi tenga a gloria il vedermi tuttavia maggiore in quella opera di voi. Di tutta questa lettera da voi scrittami amaramente e dolcemente, di tanto sono io più tenuto alla vostra pietà, quanto io veggo di maggior fatica effervi flato lo scriverlami . Dietro alla quale altresì quanto più tosto verranno le ore promesfe allo ascoltamento delle mie ragioni, tanto più stimerò calervi del mal mio. State fana. A' 20. di Luglio 1500.

## XXXIX

E Rano jeri fera le quattro ore, quando non potendomi ancora il fonno negli occhi entrare , io mi levai, e feci rifopola alla vofira lettera, fallo Iddio con che penfieri. Ed ora fono le dieci, alle quali effendo io venuto continuamente alla vofira

stra lettera e ad ogni parola di lei, ed a voi, ed a me, e alle cose tra noi passare ripensando pure fenza prendere sonno giammai, ho voluto pregarvi, che per amor di quella cosa, che in questa vita avete più cara, fiate contenta di darmi udienza infra'l termine di poche ore, e di non tenermi in questa colla lungo tempo, nella quale se io gran pezza sto, tengo per certo, che a voi stessa sieno per increscere i miei mali. Voi m'accusate, ed io fon contento che voi medesima, che sete accusatrice, pure che m'ascoltiate innanzi che io in quefli dolori perda il natural vigore e sentimento, ciò sarebbe per avventura a non meno vostro danno . che mio. Fu già tempo, che jo approvai in me quel verso, Vivace amor, che negli affanni cresce. Ora fono in altro termine, e tengo per fermo che fia vero, Che ben muor, chi morendo esce di doglia. Ahi mia naturale semplicità, come sempre m'hai tu nociuto, dove più mi doveresti in favore e in ajuto effere stata. Datemi risposta, se avete punto cara la mia vita . A' 21. di Luglio 1500.

Chi rampe nell' Egeo, se poi vi riedo, E gran ragion, che senza prò si doglia. Chi torna al ceppo, che gli offese il piede, Convivelti chi indi mai uon si discioglia. Chi prova Amor un tempo, e poi si crede: Altre che pianta è bea, che non ne coglia. O miei pensieri immaginasi e solli, Voi che speraste? o puri o, che ue volli?

## XL,

A Hi quanto leggiermente s' ingannano l'anime cattivelle degli uomini, e quanto è leggiera e folle la misera credenza de' mortali. Quando io mi posi in animo d'amarvi, mi posi eziandio in animo d'amarvi con modo, e di non correre del tutto in preda d'amore e di voi . Ora io m'avveggo in pochi di altramente effere addivenuto, che io non pensava. Perciocchè quella mia sì lungo tempo e sì diligentemente guardata libertà non è più meco, ella se n'è ita; ed in suo luogo m' ha lasciato uno intentissimo disiderio di servirvi, il quale per tutte le mie vene paffando in maniera s'è fatto sangue di me e mia palpabile sustanza, che io tutto non sono altro oggimai, che questo disiderio, che io dico. Niuno spirito si muove in me, che altrove si dirizzi, che verso voi. Niun discorso, niuna considerazione si ferma nella mia stimativa, che o tutta non sia immagine di voi , o almeno con la immagine di voi non fia mescolata. Neffun pensiero nasce in me da altra radice, che da quella, che il vostro nome s'ha nel mio cuore barbicata. Se dappoi che io partì jeri da voi ho potuto pure un momento tener la mente in altra parte, che a voi; pon abbia io giammai cagion di tenerla lieta e festosa . Se io non ho fatto almeno dieci fogni questa notte con voi, la mia vita non sia più lunga, che diece notti, e tutte in disgrazia di voi . Esconomi caldissimi sospiri del petto di punto in punto; esconomi parole, dove io solo sia, che potrebbono effer chia-

ro fegno a chi mi vedesse, o udisse, che io sono assai più d'altrui, che di me stesso. Avea scritto fin quì, e molto più oltra volea ire scrivendo per dar questo sfogamento al mio dolce fuoco, quando ecco Francesco con voi, che tuttavia eravate meco. Piacemi che mi fiate raddoppiata per cortesia della vostra immagine, la qual m'era però anco nel cuore, siccome da jeri in qua in me s'è raddoppiato quello ardore, che io non credea, che potesse pur crescere in parte alcuna, non che raddoppiare. O accettissimo mio bene, come bene avete fatto a non vi scordare di me che d'altro niente mi ricordo fempre, che di voi. Intendovi dell'osso. Ma oggi è festa, nè si va in rialto. Se io sapessi dove altrove poter questo fare, altrove anderei. Ma io terrò ben modo, che saranno tenute per vere le finte cose . Priegovi , priegovi , priegovi che fiate contenta che io fegua la dolce influenza del mio Giove secondo l'usanza. La qual cosa io farò se bene altro non arò da voi. Amatemi . Non voglio tener più lungamente Francesco quì . Io ardo di disiderio d'udir quello, che dite che non m' ha a spiacere . A' 22. di Luglio 1500.

## XLL

Ra ora, che sono le quattro, si parte da me liuto sotto le mie finestre, e con la dolce armonia del suo canto sentire facendomisi, da me nela mia camera chiamato più canzonette soavemente v'ha cantate, avvisandosi di dar per avventu-

ra in quella maniera grato diletto al mio cuore. Oimè che niun canto potrebbe ora la mia fospirosa anima dilettare, se egli già non fosse di colei, da cui ogni mio diletto vien, com' ogni arbor vien da sue radici. Niuna voce esser potrebbe a miei orecchi soave, se non una, che mi dicesse: O maninconoso amante perchè sospiri tu? Sappi che la tua donna è sana; la sebbre, che nel bello e dilicato fuo corpo l'anima tua tormentava, se le è levata e partita. Ella questo ti manda dicendo, la cui falute turbano i tuoi fospiri, che per lei così caldi e così spessi mandi fuori, ed ora solamente il tuo dolore la grava. Queste parole a questo tempo essere accettevoli mi potrebbono e care, e nulla altro. Ghe ficcome ogni medicina fuole accrescere gravezza allo'nfermo, se non è la propria del suo male, così ogni festa fuole aggiugnere dolore a chi è in doglia, se non è quella una , che esso vuole e chiede tuttavia. Ma già lasciando da parte Taddeo con le sue canzoni, vengo alle vostre dolcissime lettere di jeri scrittemi tuttavia con la mano inferma, e pure scrittemi abbondevolmente. O anima mia, che vi debbo io dir quì? Niuno spirito ho io, niun polfo, e niuna vena in tutto me, che non vi renda mille grazie di sì chiaro segno datomi dell' amore, che mi portate, e certo più cortese ufficio non potevate voi verso me fare. Ma pure non posso non dolermi della farica e difagio, che in vergare con tutto il male tanta carta è bisogno che abbiate preso. Priegovi non ve ne prendiate più, se prima non sete gagliarda. Che io amo molto meglio una picciola parte della vostra sanità, che

ogni gran fomma di mio piacere. Basterammi uni folo saluto da voi e due parole di Francesco, che m'accontino, come vi farete fentita . Quantunque se non vi sollevate in brieve; io non mi fento cost force, che in mi creda guari poter ritenere dal venirvi a vedere in persona; sospetti, chi sospettar vuole, pure che io non ispiaccia in ciò a voi . Del vostro essere più mia che vostra, non v'incresca, perciò che a questo modo sete certiffmamente vostra, di cui sono tutto io. Del mio potere arder più, a bocca ne ragioneremo, come che cariffimo mi fia il vostro dire, che io non sono ancora dove voi sete. Emmi caro che Francesco venga la mattina a buona ora, e venga pure per tempo, se sa. Il vostro volere che io v'ami fopra tutte le cose, m'è sì dolce comandamento, che niuno più. Ubbidirovvi, ed ubbidiscovi, e già ubbidiva io tuttavia senza questo volentieri, ne potrei fare altramente se io ben voless. Ma dove trascorro io con questa inconsiderata penna? Voi sete nel letto oime, ed io vi dò carico della lettura di sì lunghe lettere. Curate la vostra sanità, se avete cara la mia . O mio dolciffimo e disideratissimo DI PARI! Suonano tuttavia le cinque ore. A' 24. di Luglio 1500.

### XLII.

ED io v' ho benissimo intesa. Nè altro vi rifipondo, se non che quello, che voi volete, che sia di me, quello sia: Consortoni Che pinga univeduta affisi men duole. Fate ogginnai il peggio, che voi potete; she io m' ho posto in cuore in questo pun-

to, che la vostra lettera ho ricevusa, di non ne sperare altro frutto del amor vostro, che dolore. Ma se io non credessi ancora, che voi aveste a piagnere una volta le lagrime, che agli occhi mi apparecchiate ed all'anima, non so quello, che io mi facessi con la mia vita. Vivete piur voi contenta di ciò, che più di male vederete in brieve di me di quello, che vedere arete voluto. Placemi che vi siate sentita meglio. Verrò domani, e porterovvi la carta, che chiedete. State sana voi, ed attendete al mal mio, che altro da voi nost voglio. A' 25. di Luglio 1500.

## XLIII.

On mi basterebbono mille o di Do. a dimostrarvi la maraviglia, che io prendo della infinita dolcezza, che mi manda per l'animo il mio vago e memorabile penfiero generato da' vostri dolcissimi ragionamenti d'jeri. Che bisogna dire? io non so bene , le felicità può effere quà giù e se ella abita fra noi . Ma se ella v'è, per certo ella fu jeri meco, e dimoravi tuttavia. Che regni. o che tesori, o che Signorie! Egli non mi si lafcia credere, che cotanto mi fossero giovati gli acquisti di mille città , o tutte le ricchezze dell' Oriente, quanto il caro e dolce scoprimento, che voi feste jeri a me de vostri pensieri, delle vostre contentezze, de' vostri disij, e io a voi delle mie, l'agguagliamento delle nostre fiamme, la contesa di chi le fente maggiori e più vive, di chi don più vera sede ama e con più pura, le dolci proposte,

poste, le dolci risposte, le dolci promesse, i dolci fospiri, il dolce lampeggiar degli occhi, che io cotanto amo, i dolci forrifi, i dolci arrossamenti , le dolci pallidezze , le dolci speranze , le dolci paure. Oimè, che io vorrei dir molte cose, e la lingua non truova parole, con che ella sporre le possa, ed Amore a niuno usato termine mi lascia contento stare. Ma una cola mi conforta, che chiunque ama, la leggere agevolmente quello, che non si scrive. La qual cosa pruovo io nelle vostre lettere bene spesso. Perciocche quantunque elle fieno brievi per lo più , fi sono esse a me in luogo d'un lungo libro ciascuna. Che dove manca la scrittura, veggo amore, che di sua mano. quanto io basto a leggere, tanto scrive, dolcissima mia ventura tra molte altre, se io pure ad altrui ridir fapeffi quello, che io vi leggo, come io vorrei. Nè ad altrui perciò ridir le vorrei, che a voi. Ma ficcome , quando gli alberi fono in fucchio nella primavera, pregni tutti di nuovo umor drento, non possono subitamente suori mandarne, fe non poco, gli occhi loro per la corteccia, e per quegli le prime frondi tenere a dimostrare incominciando a chi gli mira, così io ora novellamente tutto nel cuor pieno di belle speranze e di festevoli pensieri in questa primavera de nostri amori altro che una poca parte di loro fare sbucciar non posso, brievi e tronche parole debolmente formandone alla vostra lettura. E forse questo tuttavia è il meglio. Deh or che dirò io più? Certo non sa che cosa sia dolcezza, non sa che cosa sia viva gioja di cuore, ed infine che cosa sia bene, chi non fa cofa è amore, ed amore che cofa fia

PARTE SECONDA. 161
mon si sa, se mon si pruova. State sana. A' 31di Luglio 1500.

XLIV. Hi volesse amare, e non potesse, legga le voftre lettere, ed amerà. O Amore ienza fallo o tu di tua mano le scrivi, o le detti alla mano. che le scrive. Ho ricevute due lettere da voi. L'una dice così. Dopo tanti sospiri ancor son viva, e se io fono in grazia vostra, e viva sono e contenta, e fenon sono, pensate voi come io sto. Perchè fate che io intenda se pure nella grazia vostra sono, come io prima era, percioccoè grandemente ne temo pensando a mille cofe. L'altra dice. Cola non era in cafa, ed essendomi ritornata la mia lettera senza esser giunta, dove io la mandava, non posso fare, che io con voi a parlare non ritorni. E dicovi, che poi che voi partiste da me, se gli Idii mi confervino nella grazia vostra, che io mai non chiusi ocobio, ma Di pensier in penfier, di monte in monte, mi fono iti guidando i vostri gentili costumi, e la vostra dolce umanità. Mentre che gli spiriti miei questo corpo reggeranno, altri che voi da me am ato non farà, pure che io conosca il mio amar a voi non effer discaro. Ora ora mi vo a letto, altrimenti l'anima vostra sosterrebbe troppo affanno. Chi vide al mondo giammai sì care e dolci carte? Elle sono in maniera care e dolci, che io non so che rispondervi se non che a me pur troppo incresce, che dubitate se sete nella mia grazia, e chiediate che io ve ne renda certa. Oime, o non ne sete voi ancor certa abbastanza, non dico d'esfere nella mia grazia, che debbo io effere nella vostra, ma d'essere di me donna? e se voi non ne sete certa ancora, come ho io a fare, perchè voi Lettere del Card. Bembo, Vol. IV.

nna volta certa e sicura ne fiate? Io non so d'avere oggimai parte alcuna in me di me stesso, che vie più vostra, che mia non sia, non sangue, non spirito, non cuore, non anima, non pensiero, ed in fine io tutto non fono altro, che una vostra immagine, la quale ogni fua qualità e forma prende e serba da voi. Ma forse le mille cose, alle quali ferivete pensare, vi muovono questo dubbio. O dolcissimo ben mio, e quale maggior certezza potrefte voi avere dello effere intera donna di me liccome è del corpo l'anima, che tutto lo regge, e come a lei piace, lo gira, con quelle mille cole, che voi dite? Niuno più vero modo può essere a fare che uno ami, che fargli conoscere, che anco egli è amato. E quale più vero modo potevate voi ulare in farmi conoscere l'amore, che mi portate, che adoperar le mille cose, che avete adoperate? Non si può dire ogni cosa, e non si dee. Ma volesse Iddio, che a me ogni di avvenisse di vedere altrettanto, pure che ciò senza vostro affanno potesse effere, la qual cosa fu jeri. Ma io, perchè voi ne abbiate affanno e disagio sofferuto, non temo pertanto di meno effere nella vostra grazia di quello, che prima io era. E fo, che amore altresì, come l'uliva, la qual ne' duri e saffosi colli vie migliore pruova fa, che ne' molli e dilicati piani , così egli negli arrifchiamenti e nelle disagevolezze più cresce, e maggior frutto rende di se alle nostre anime, che se egli negli agi e nelle sicurezze dimorasse tuttavia. Ma come che n'avvenga del mio, o in agio o in disagio che egli si stia, mentre che a voi piacerà d'amarmi, ed il mare senza pesci, ed il cielo senza Aclle

stelle prima si vedrà, ed ogni altra impossibile cosa più tosto averà luogo, che questa, che voi nella grazia mia non fiate donna e regina di lei e di me, e che io tanto di voi non sia, quanto è tutto quello, che io mi sono. E ciò quanto alla vottra lettera primiera. Alla feconda. Dolcistimo m'è il vostro ritornar meco a ragionare, nè cosa posso io avere in questa vita più cara, che sentire, che voi meco alle volte col pensiero dimoriate, siccome io sempre con tutta l'anima mi dimoro con esso voi . Ma di questo sono cagione i miei spiriti, i quali entrati per gli occhi vostri nel cuore, e quivi presa dimora, si ricordano del loro primiero albergo, e fannone voi cosi sovente ragionare. E perchè io d'altro, che di voi non ragiono giammai, stimo per questa cagione stessa, che i vostri spiriti sieno similmente al mio cuore passati, dove di voi, siccome di luogo dilettevolissimo , al continovo ricordandosi , fanno altresì, che io d'altro non mi ricordo sempre, che di voi. O care perdite, o racquisti onestissimi, o avvenimenti avventurosi! Certo non vivono oggi nel mondo due anime più contente delle nostre, se le vostre parole son vere. Voi dite non aver chiufo occhio dappoi, che io da voi mi dipartì, ma di pensiero in pensiero. Ed io dico, che sempre dappoi che io prima mi disposi d'amarvi, ho vegghiato nel pensiero dolcissimo di voi in guisa, che lo son già stanco di pensar siccome I mies pensiers in voi stanchi non sono . I gentili costumi, e la dolce umanità, che vi sono iti guidando, fono i vostri, i quali come in specchio, così risplendono in me, e voi veggendo-

li credete che sien miei . Quantunque io non mi diffidi già di dover potere ancora col tempo tanto da voi prendere del vostro gran valore, che io agli altri amanti per avventura potrò parer gentile. La promessa che mi fate, che da voi, mentre sarete in vita, altri, che io, amato non farà, confermino nel cielo quegli Dii, che hanno degli amanti cura. E ficcome io fono a voi congiunto per modo, che altro che morte sciogliere non mi può, nè potrà mai così congiungano a me voi con indiffolubile ed inseparabile compagnia. O quanto dolce ci sarà poterci di quì a lungo tempo dire l'uno all' altro: O unico fostegno della mia mente. Io pure v'ho cotanti e cotanti anni amata, e voi me. Io pure vostro e a vivere ho e a morire, siccome voi mia. E chi sa, se ancora ci loderanno con dolce invidia le genti, che verranno dopo di noi? alle quali per avventura pafferà a qualche mode la memoria de' no+ stri puri e costanti amori. Ma per tornare alla fine della vostra seconda lettera, certo voi potevate ben tacere quella parola, Pure che io conosca il mio amarvi non v'effere discaro. Faccia Amore, che così discaro a voi sia il mio amar voi, come è il vostro e sarà sempre a me, che d'altro nol chiederò e non lo pregherò giammai. Se l'anima mia che dite fosterrebbe troppo affanno, è la vostra, la quale voi mia chiamate, bene avete fatto a ristorarle con la quiete del fonno il disagio delle dure cure passate, Ma fe ella è la mia, che in voi è, a lei non bisognava riftoro, perciocchè effendo con voi, neffuna cola offender la può. Al primo d'Agosto 1500.

Questa

#### XLV.

Uesta notte verso giorno parendomi ragionar con voi nel sonno allato giacendovi, e da voi non so che bella e dolce parola udendo mi mossi con un riso per basciarvi di quel detto, e farne con voi festa, quando il sonno rompendosi, come dicesse, io non voglio che tu la basci, nello avvicinarmi alla bella vostra bocca mi risvegliò, e invidiommi quel piacere . Vedete se io ho bene ogni cosa contraria a' miei beni, poiche eziandio il sonno gli mi ruba e intrachiude. Ahi maligno e poco cortele , egli poteva ben lasciarmi corre quel diletto, che effo medesimo mi porgea; ed io l'arei colto fenza danno suo, e con mio dolce pro. Ma egli non per tanto non ha potuto fare; che io tutta questa notte con voi non mi sia dimorato in dolcissimi ragionamenti . Piaccia ora alla vostra cortesia di farmi buono nelle vigilie quello, di che il sonno m'è rimaso debitore, che promesso l'avea: State sana : A' 4. d' Agosto 1500.

# XLVL

A Nima, e vera anima mia, perciocchè ficcome fenza anima tempo alcuno non fi vive, così io fenza vostra memoria momento d'ora non vivo. Sallo Iddio che io non mento, così volesse egli, che voi fenza la mia non viveste, come vivete: io lunedi sarò a voi, secondo vi dirà Maddalena. Priegovi che non mi facciate indegno di poter ragionar con voi lunga ora, se vi pare che L'amo-

l'amore, che io vi porto, il meriti. Nè sia cosa, che il mi nieghi, perciocchè volendol voi, ogni dilagevolezza vincerete, se esse per ciascuna mille fossero più, che non sono. Vogliate poter dire d'aver fatto qualche paffo per me con malagevolezza e contra vento, ficcome posso per avventura dire io d'averne fatto alcun per voi, e di farlo tuttavia. Perdonatemi questa parola. Ho parlato con Maddalena e dimandatola bene di tutto. Veggo, che io potrei stare nella sua camera, quanto a voi piacesse di tenermivi fenza sospetto alcuno, e massimamente essendovi Beatrice. Io caramente vi priego, che vogliate contentar questo di voi disiderossissimo e per voi maninconosissimo cuor mio, di tenerlo appo voi di maniera, che io vi poffa vedere una volta fenza penfiero, che mi fia tolta l'acqua dinanzi nel mezzo della sete. Muovavi la fatica, che io ho a venire a voi e per li vostri rispetti e per li miei, ed il pensare quanto tempo ha, che mi sete tolta, e l'effer voi certa, che niuna cosa è ad uom di mio stato fattibile, per grande e dura che ella sia, che io ad un picciol cenno non la facessi: muovavi ora dico a fare questo varco per me tale, quale elfo sarà. Io per grandissimo dono da voi l'accetterò. Pregate Do. che vi prieghi a ciò per me , dal cui configlio fo che pende gran parte del bene e del mal mio. La quale se mi può dir villano giuflamente a quest'ora, non potrà sempre, se io non morrò fra pochi di della febbre, nella quale fono tuttavia. Io verrò sconosciutissimo, dove sapete. Nè di passo alcuno di mia venuta altro se ne saprà, che quello, che voi vorrete che se ne sappia. È di questo vivete ficura. Siate contenta, che io conosca

ora di potere affai con voi, che certo questo me ne sia vera pruova. Amatemi. A'6. d'Agosto 1500.

#### XLVII.

N On avete tanto potere fopra me, che per iscacciarmi subitamente da voi, io però con voi non rimanga lunga ora. Stetti il rimanente del giorno paffato tutto con voi , ben che io mi dipartissi in sulla nona e più ancora. Che non solamente effer con voi, ma a me parea avervi nelle mie braccia, ed effere tale volta io nelle vostre, come se ciò sosse da vero stato, con grandiffimo ed incomparabile diletto, fe non che pure mi parea, che voi non so che e diceste e faceste, che mi dava alcun dolore. Ma io pensava, che quello da voi fosse adoperato a posta, perchè il piacere d'alcuno dispiacere accorniato mi si dimostrasse maggiore. Nè mai tutto quel di feci altro. Non fo, se a voi avviene il somigliante. Anzi pur so, che non avviene, che i marmi e le pietre non sentono, nè si muovono a pietà. Ma altra volta ne ragioneremo. Quel tristazzuolo di Cola avendo in commissione da me di non partire di casa jerisera, se ne partì, credo io per vedere non so qual sua innamorata poco lontana, la qual cosa mi sa perdonargli mezzo il peccato. Ed in quello appunto venne Franceico, al quale fu detto, che Cola tornerebbe tantosto e che egli aspettasse. Non aspettò, e partissi, dicendo che ritornerebbe. Appena fu egli fuori dell'uscio, che Cola tornò e vennegli dietro sin presso la casa di fua madre. Nè fu poi egli più veduto. Credo, che

m'arete per dappoco, poi che io non so fare in modo che Francesco non venga quì indarno . E mancherovvi da dovvero nelle mani, come una volta, non ha molto, mi fu detto. Avetene gran ragione. Ma se questa volta mi perdonate questo errore, forse non avverrà egli più. Parlai col vicino . che la vicina era ita a letto , e dormiasi . In fomma io vi fo affai più che ficura, che da loro non arete voi mai cola, che v'offenda. Tuttavia ho in animo la prima fiata, che io sia con loro, di parlare all'uno e all'altro d'un latino, oltra il quale non bisognerà gran satto più parlarne. Priegovi a non ve ne pigliare alcun penfiero, che in vero le cose non poteano andare per altra via meglio. Quando più ne parlerò con voi, vi farò conoscere esser così. Se a voi piacerà, che io venga a visitarvi con la lettera o senza, o come vi parrà, fatelomi intendere, lo ho fatto un penfiero fopra il mio visitarvi ed essere con voi, il quale scrivere non vi voglio. Nè so bene, se io a bocca dire il vi debba. Perciocchè io m'accorgo, che il mio parlar mi nuoce, e la mia lingua medefima m'è nimica. Ma ella appara dalla vostra, che m'è nimica non poco. O fe... Non voglio dire più oltra, e dilibero d'incominciar di qui ad apparare a. tacere. Direi amatemi. Ma egli non migiova. Pure amatemi. Alle tre ore. Quello che jeri poco mancò, che non avvenisse essendo io con voi, ora scrivendo questa lettera è avvenuto, che alquante lagrime mi fono uscite degli occhi amare e dolci . E non mento . Agli 8. d'Agosto 1500.

#### XLVIII.

CArissimo e dolcissimo ben mio, nè posso fa-re che io quinci non incominci lo scrivervi . Non potreste credere quanta consolazione m' hanno data le vostre ultime lettere avute in questo punto da Francesco. Ne dirò io già, che sia, perchè elle m'affermino, che m'amiate, quasi come se io ne dubitassi. Che certo io non ne dubitai mai dalla prima ora in quà, che io voi ho amata. E farei senza occhi, se io non vedesti l'amore, che mi portate. Ma non so come, lo essere io stato con voi m'avea nel cuore lasciata una amara dolcezza, la quale m'avea poscia tenuto in un piacevole dolore, e tale, che, come io vi scrissi, non ne ho faputo ritener le lagrime. Della qual cosa se voi m'avelte la cagione addomandata, non so bene, se io la vi avessi dir saputa, e pure mi parea cagione averne. Tutto questo dolore ed amaro, che io dico, m'hanno ora levato le vostre lettere, e la dolcezza e la piacevolezza lasciata ed aceresciuta. Di che vi ringrazio, quanto io posso, il più. Il pensiero, che io avea fatto del visitarvi e dello effere con voi, poi che a voi piace che io lo scriva, non è altro, se non questo, che vedendo io la malage. volezza del nostro effere insieme, e l'affanno, che voi ve ne pigliavate, volea per lo innanzi il mio fopra ciò difiderio raffrenare, nè darvene peso e gravezza niuna, se non quella, che a voi sosse piaciuto di pigliarne. E quando a voi paruto fosse tempo di chiamarmi , venire; altramente non ve ne strignere ne affrettar per niente, pensando in quel

quel modo di torre a voi gli affanni, che vi pigliate per me, ed a me quegli, che io piglio degli affanni vostri, che non sono leggieri. Nè otto, nè quindici dì, nè mesi, nè anni, se così a voi sosse stato in piacere, che m'avessino vietato l'esser con voi, non volea io che mi movessino a farvene di ciò querela nè rammarico alcuno. Nè crediate che questo così fatto pensiero sia nato da altra radice . che da quella del molto e vero ed incomparabile amore, che io vi porto, il quale non mi lascia mai ad altro pensare, che a cosa, che a voi debba potere essere piacevole e cara. Ora poi che mi scrivete, che io sia contento sin che le stelle a miglior cammino ci conducano, di vivere secondo il voler vostro, che poi viverete voi secondo il mio, e di questo pensiero, e d'ogni altro passo della mia vita datemi voi quale ordine e legge più vi piace, che io da quella non mi scosterò nè ora, nè giammai, pure che io sappia come piacervi. Sanno gl' Iddii con che animo io vi parlo, e volessero essi, che voi poteste vedere il cuor mio. Ma voi ad ogni modo il vederete più chiaramente, che se io sossi un cristallo, e caro ancora vi fia per avventura lo averlo veduto. Di parole, che tra noi si dicano, non crediate che io voglia, che se ne tenga ragione. Nè sono di sì debole memoria, che io mi sia fcordato i nostri patti . Del vostro inquieto stato , io ne conosco affai, ed hovvene infinita pietà, che a voi non converrebbe effere in labirinti . E perciò priegovi, che appresso agli altri affanni non ve ne aggiugniate alcuno per cagion mia, che questo è folo il mio affanno. A me balta essere a voi nel cuore, come voi sete a me, ed ancor meno . Che quan-

## PARTE SECOND 1. 171

quando io non potrò ritrovarmi con voi col corpo, ritroverommivi coll'animo. E quando il diletto, the io ho del vedervi, mi farà dalla mia fortuna tolto, non mi faranno tolte le lagrime, che io verferò per cagion del non vi potre vedere, le qualilagime mi faranno più dolci ciafcuna, che agli altri amanti non togliono effere mille rifi e mille follazzi. Di tutte le altre cole, ne ragioneremo possia insisteme. Arò caro, se vorrete che io venga domani a voi, s'aperlo innanzi desinare, se portete fare che io il sappia a quella ora. Amatemi, e s'alutatemi la mia nuova amanza. A'g. d'Agosto 1500.

#### XLIX.

TOn mi maraviglio, se si suole dire, che gli amanti cangiano tra loro i lor cuori . Questo non vuole altro dire, se non che ciascuno piglia e riceve in se il pensiero dell'anima amata da lui, e lascia il suo. Io non penso oggimai più di me, come io per addietro folea, ma con voi, ed in voi e intorno a voi sta sempre la mia mente, nè altro, che il vostro nome risuona continuo nel mio cuore. Ogni parola de' vostri ragionamenti d' jeri , ogni vostro atto mi s'è girato questa notte per l'animo mille volte, e la memoria di voi, o dolce albergo della miglior parte di me , o caro termine di tutti i miei disii, a me ha parimente e nelle vigilie e nel fonno tenuta compagnia. Piaccia ora ad Amore, che il somigliante in qualche parte abbia fatto la vostra memoria di me con voi, che se ciè è stato, niuno altro amante di me ora vive più felice. Questa mattina ho medicato il colpo della zenzala,

che sapete, dico con M. H. S. Al quale stimo aver levata gran parte della sua credenza ritrosa. Asperto da voi ordine a quanto ho a sare questa sera, il quale ordine se mancasse, quello avverrebbe di me, che suole alcuna volta avvenir d'un sione, si quale tutto pieno di vigore crescendo, mentre egli più odore sparge di se, e più fresco e lieto si vede essere, da piè d'alcun giumento calpestato ha in un punto tutta la siu vaghezza perduta, ed inchinato a terra e trito, pare che si rammarichi con le circostanti erbette, e con loro pianga la sua dia savventura. Amatemi. A'17: di Agosto 1500.

#### Ĺ.

Roppo v'ho io detto jersera quello, che io a dire v'avea. Ma egli non è maraviglia, se la vostra presenza mi toglie da tutti gli altri propositi, quando anco la vostra memoria mi rimove da tutti gli altri pensieri. Mio padre ha presa casa alla Zudecca, ed è quella Marcella vicina a i Dandoli dalle torri . È per tutto questo mese vi sarem drento. Perdonatemi del finistro, che io vi diedi jerisera, che so che non su lieve. All'ora io nol sapea, nè vedea, perciecche preso del piacere che degli occhi vostri usciva, in mille anni non arei potuto dire, partitevi, nè del vostro disagio, nè d'altro mi fovveniva. Ora, che io il conosco, dove non strignesse alcuna bisogna importante, mi guarderò di darvi cotal noja, o dove a voi non paresse per vostra soverchia bontà gentile il mio essere villano. Amatemi, se vi piace, poi che una volta v'è piaciuto d'amarmi. Perciocche io amo voi 2

voi, e mi piace da quel di in quà, che prima vi piacque d'amarmi, quando si piena mi parefte di pietà; E se non soste on tale, Piaga per allentar d'arco non sense.

LI.

CA Dio, che tutto vede, e potete saperlo ancor J voi, quanto e quale è il desiderio che io ho, che una volta si possa dire per noi senza alcuna ruggine d'animo; oggimai il nostro amore è pure e fermo e ficuro ; noi pure certi siamo di così vivere tutto il rimanente della vita, che c'è data, e sa egli che già sette mesi ci guida dove ad esso piace, che niuna cosa è così grande, la quale far potesse nom picciolo, come sono io, che io non la facessi sperando di meritarvi . E volesse il cielo , che uno andare in Gallizia a pie mendicando potesse così dover sare a me voi propizia, come, chi vi va, spera di farsi quel Santo, che v'è adorato, che tosto tosto vedereste un nuovo Romeo in pellegrinaggio. Bene è vero, che per la lunga sperienza, che io presi gia della dura vita di coloro, che amano e non fono amati nella maniera, che effi amano, niuna cofa è allo 'ncontro, che il mio cuore tanto tremi e paventi, quanto questa, e che egli si fuggiffe più volentieri. Perciocchè esso ha per certo, che men male sia il morire, che il così vivere lungo tempo. Ora perciocchè io non so ancor bene, che luogo appo voi dalla vostra grazia mi sia dato, e mentre che io pure cerco di faperlo, ora temendo, e quando sperando, ed ogni mio penfiero a questo segno dirizzando, tutto l'ordine della mia dianzi se non chiara, almeno assai quieta e ri-

posata vita ho confuso, e posto sotto sopra, me nojando, e voi non dilettando, la qual vita eravostro pensiero, siccome era mio della vostra, che amandoci noi più tranquilla divenisse ogni giorno. e più soave, ho voluto prima, che voi vi partiate, per non rimanermi con questo coltello nell'anima, pregarvi con quel priego, che amante cuore può ad amato cuore porgere e mandar fuori maggiore, che se mi conoscere della vostra grazia non indegno, vi piaccia donarlami tale, che io col dolce favor di lei possa per lo innanzi ancora essere ed a voi ed a me stesso più caro. Se pure indegno me ne conoscete, almeno in guidardon dell'amore, che io vi porto, ficcome mi vi poneste, così vi piaccia trarmene di speranza. Che io non resterò d'amarvi, e certo ogni nuova cosa di me prima potrà effere, che questa, che io sempre non v'ami . così avete di me meritato. Ma senza speranza amandovi, v'amerò fenza dolore . State fana .

### LII.

SE leggerete questa lettera più d'una volta senza orgoglio, potrò sperare dolce fine de' mici dolori, i quali direi che per mia colpa mi sossero in seno, se non che pure è vero, che niuna cosa per più vie e più agevolmente si può altrui sar vedere e toccar con mano, che un grande amore. Siccome un tempo voi mi selle vedere e toccare si vostro. O perchè non sete voi alla mia condizione? che io farei pure la vostra anima contenta sopra quante vivono contente oggidi nel mondo de'loro amanti, ed io più contento della vostra contentez-

2a mi terrei, che d'altro bene, che io avessi, o sperassi d'avere. Oimè misero, in che onda, in che punto, in che bilancia, in che passo della mia vita pur sono! A' 20. d'Agosto 1500.

#### LIII.

Imè misero me , e quale stella , o quale miopeccato vuole, che io pur sempre ami senza essere amato giammai ? e che io ogni mia libertà doni, a chi niuna parte concede a me della fua? E che quando io credo bene aver meritato d'effere altrui caro, io all'ora mi truovi appunto effere più dalla fua grazia lontano? Una donna io amai già con tutto il mio cuore, credendo da lei effere altresì di tutto il suo cuore amato. Nè guari stetti in quella credenza, che io m'accorfi, che io male credea. Perchè per mezzo de' miei mali fattami alle mie medesime angoscie far via, m'ingegnai d' uscir del laccio, che io stesso male stimando m'avea teso, con fermo pensiero di mai più non credere all'amorose insidie per lo innanzi. Stetti poi durando in questo pensiero lungo tempo, con quanto arrifchio di questa mia misera vita, Iddio il sa, Ma siccome addiviene della maggior parte dell'umane cose , questo medesimo pensiero allentò , o venutami pietà di me stesso incominciai a pensare, che possibile sosse, che in ogni donna non albergatse così duro cuore, come era quello, che io avez trovato in colei, che già amata con mio gravissimo danno ávea. E che egli non era favia proposta per femplice ed ostinata voglia privarsi di quel bene, che la natura dà agli nomini forse più naturale,

che altro, e il quale paffata la giovinezza, che in pochi anni se ne va via, più non giova. Ora in questi ed in cotali pensamenti l'un giorno dopo l'altro traendo, e tale volta in loro fermandomi, e quando nella primiera durezza ritornando, fu, chi per lunga pietà, che egli della mia dura vita presa s'avea, mi fe intendere, che a voi non sarebbe discaro, che io v'amaffi, e di vostro ordine me ne se dolce e liberale invito. Oimè che egli non fapea, con quella pietà quanto crudole ufficio egli adoperava. Perchè io preso dalla vostra gentil cortesia, parendomi che in voi fossero tutte quelle belle parti, che alla mia primiera donna mancavano, potenti a conservare lunghi anni uno amore senza niun rammarico ogni di più bello e più caro, corsi misero subitamente, e per non mi lasciar vincere di cortefia, in ifcambio del vostro avermene invitato, fenza niuna parte di me fervarmi, tutto liberamente mi vi diedi, e donai, e vostro mi feci , fuor di misura amandovi e tenendovi cara . Parvemi ne' primi giorni avere ben fatto, sì piena vidi io voi di pietà, ed ogni ora m'accresceva difiderio di fare a qualche modo, che a voi non pareffe d'avere il vostro amore a cuore non meritevole donato. E quindi tutto il mio petto aprendovi, ogni mio penfiero vi feci palefe, ed in cima della mia libertà vi posi, e chiamaivi di lei Donna. La qual cola subito che a voi su chiara, ed avvedestevene, forse parendo a voi quello avere, che potevate, incominciafte quando in una maniera e quando in altra a pungermi e trafiggermi sì variamente, che io fenza fallo non ho poscia unqua saputo comprendere in qual mondo io medefimo mi fia fta.

to. Ed in questa sorte, ora caldo, ora freddo, nè vivo nè morto, nè milero nè felice, fono ito al me'che io ho potuto col difiderio e con la fperanza pure oltra sostentandomi insino a jeri sera, quando ritornato alle mie case, dalle quali la venuta d'un mio padre monaco m'avea tolto, trovai le vostre amare lettere, che m' aspettavano, per darmi maggior percoffa, che io non peniava. Oimè, e che ho io fatto alla mia fortuna, che io meriti questo da lei? Che a voi, che mi vogliate dal vostro cuore scacciar così duramente? Se io v'ho detto, che io altra donna non voglio mai più amare, che voi, e voi sola amare voglio tutti gli anni della mia vita, conviene egli misi per questo, che voi m'abbiate così tosto del vostro amore spinto suora? Se io v'ho proposto più volte, che io da voi niuna cosa cerco altro che il vostro amore, nè mai cagione voglio esfere di vostro disagio alcuno, nè per me intendo che voi noja niuna, e niuno affanno vi prendiate, è egli vostro debito ora dare a me non dico cagion di noja e d'affanno, ma ancora occasion manifesta d'affrettata morte? Sono eglino questi gli effetti, che a quelle parole doveano effer conformi, che voi mi diceste già, cioè, che io altro pentiero non mi togliessi in questo amore, che d'amarvi ? Tutte le altre cure , tutte le altre fatiche, tutti gli affanni volevate che vostri fossero, e non miei? O a quelle altre, che nelle vostre lettere mi scriveste; Io son più vostra, che di me medesima non sono, e se Dio mi conservi nella grazia vostra, che io dico da vero. O a quelle altre. Mentre che i miei spiriti questo corpo reggeranno, altro che. voi da me amato non sarà. O a quelle altre. Io uon Lettere del Card. Bembo Vol. IV. м

0,

١.

112

31.

;0• ;1,

la

160 1160

20\*

en•

110 ft2\*

so quello, che voglia far di noi la fortuna, ma faccia quanto ella può, che ella non farà, che io non v'ami . Voi amatemi, che io non temo poi tutto il mendo. O a quelle altre . Voi sete pur meco , e se ben partiste , da voi non parte il mio cuore, luce degli occhi miei, senza la quale la vita mi sarebbe più che la morte amara. O a quelle altre. Le vostre dolcissime lettere m' banne dato affai conforto , che confessate l'amor mio e la mia fede, che altro non era il desiderio mio, che di questo farvi certo, acciocchè ancor voi così faceste. Ed ancora . La lettera è ita secondo il vostro ordine , e certo con grande affanno di me . Pensate adunque se ad una vostra carta non mi soffera il cuore di fare ingiuria, come mi sofferrebbe egli di levar l'amor da voi . Deb vivetene pur sicuro . Ed ancora . Vostra vostra vostra sono e sard sempre. O a quelle altre. Parlar vi voglio mal grado di chi non vuole, sì che state contento, che io vostra sarò in eterno, e dappoi ancora, fe effer potrà. O a quelle altre. Non vi turbate per la mia partita, che per piacere a voi spiacer voglio a tutto il mondo: confortate il cuor mio, e non v'affliggete. Non sapete voi, che io più v' amo e stimo, che la mia vita? State contento, che verrà tempo, che le stelle ancora per noi luceranno. O a quelle altre. Con voi mi sto tutto il giorno, e la notte poi da voi pure non mi diparto. Facciovi ora queste poche parole per farvi intendere, che se i nostri amori vanno di pari, nuove cose e grandi s'averanno di noi a vedere in brieve tempo. Ed ancora. Sieche guardatevi e conservatevi almeno per sostentar me in vita, che se di voi altro fosse si troncherebbe il mio stame ; custodite adunque la mia anima . E ad infinite altre parole a queste somiglianti. Le quali se voi con ta-

le animo, quale effe dimostrano all'ora scrivevate tome può essere, che così tosto vi siate mutata, e me non vogliate amar più? Se eran finte per qual cagione non fingete voi ancor tuttavia ? Sono queste quelle grandi cose ; che di noi s'avenno a vedere in brieve tempo? Guarderete voi nelle mie lettere, che hanno ogni mio pensiero scritto in loro . Da' quali se voi mi vedete in parte niuna cangiato, cangiatevi voi a vostro senno, che io confesserò meritare ogni male. Se io son pure quello stesso più che mai nel cuore e nella volontà , che nelle parole fono sempre stato, perche non sete quella stessa ancor voi negli effetti, che le vostre lettere mi promettono che sarete? Ma potreste dire : o tu me ne dai cagione, che così di e fai, e così .... Deli perchè ci andiam noi pure a nostra posta affannando ed avviluppando tuttavia? Io ho voluto effer vostro per non esser d'altra giammai. Che ho io fatto , perchè questo non sia ? Perchè più tosto non attendere a farmi lieto del vostro amore, che doloroso, e sarestene più lieta voi? O, potreste dire, tu vuoi troppo, e non hai quelli rispetti, che aver si convengono. Non t'ho io eziandio scritto, che io fono in uno stato, il quale mi bisogna ire con misura governando, che ogni altra donna, che io, in questo disperato labirinto si perderebbe? Deh io non voglio altra giudice che voi stessa. V' ho io mai chiesto altro che essere amato da voi ? Avete voi mai voluto, che io faccia cosa, o di non venire a voi, o di venire come che sia, in che vi possiate effere accorta d'avermi veduto turbato? Se la fortuna ha posto nel nostro dolce alcuno amaro . the colpa ne ho io? Bastar vi dovea il sapere , che M 2

io a niente altro ho mai avuto pensiero, che a fare, che voi lieta vi trovaste dell'amore, che m'avevate mostrato portare. Il che se non è ancora addivenuto, incolpatene chi n'è cagione stata. Che fe voi pure m'amate, e volete amarini, ponetevi in cuore di non mi dare ogni giorno di questi tormenti, che io non mi sento possente a sostenerli. Se io avessi creduto darvi assanno amandovi, certo che io mi farei sforzato di non amarvi. Se anco vi pare che io d'effere da voi amato non sia degno . fate che io l'intenda, senza altro straziarmi. Che io per questo d'amar voi non mi rimarrò sola, e tanto quanto si distenderà la mia vita, se non per altro rispetto, almeno per tormi cagion di non correre quando che sia nel terzo fallire. Che non suole perdono meritare, non che pietà. Ben procaccerò io di far cosa di me, che conoscerete che io n'era degno. In fomma io v'amerò fempre, o felice, od infelice che io v'ami. Vostro debito allo 'ncontro fia o d'amar me nella guifa, che io voi amo, o almeno non amandomi altro tormento di voi non mi dare, che il non amarmi. A' 30. d'Agofto 1500.

#### LIV.

I O non posso negare, che dappoi che io l'altra fera ebbi le vostre lettere, che pareano che l' bel passo, ond' io vegno, mi volessero chiudre, io non sia stato suor di me, tanto dolore, tanto nuovi e duri pensieri, tanto vere lagrime sono meco state continovo, ed erano poche ore innanzi, che io a questa penna per iscrivervi ponessi mano. E

terto se io jeri alcuna risposta non avessi da voi avuta delle mie, qualche pazzo avviso arei fatto di me, dal quale poi altro che male non me ne sarebbe potuto avvenire di per dì , ed alla fine stolto e milero pentimento. Ma siccome ha voluto il ciclo, il quale ancora forse perchè io son cosa vostra, non m'abbandona, ho riconosciuto il mio errore, ed ho veduto, che dove da prima e voi ad amar me, ed io ad amare e servir voi ci siamo disposti e invitati per diletto e confolazione recarne l'uno dell' altro, e per in questa guisa dare alle noje della nostra vita riparo, pazza cosa è per certo dolore ed affanno procacciarfene, ed all'altre gravezze, che ci soprastanno, del vivere nuova soma giugnere di miseria, e d'inselicità per questa via. E quivi a poco a poco tutti i vecchi pensieri spogliati , e rivestitomi di nuovi , ed in esti tra molte falde di vere ragioni fermato il piè, non ho veduto l'ora, che venga giorno, per poterglivi in queste carte far chiari . Essi adunque son questi . Io primieramente non mi voglio d'alcuno mio fallo iscusare, qualunque cosa sia, che io abbia amandovi operata, che voi mio fallo chiamiate. Anzi ve ne chieggo mille perdoni, e son contento di portarne quella penitenza, che a voi piacerà di darmi, pure che ella non fia una fola, la quale io confesso che mi sarebbe importabile, e questa è il non amarmi. Poscia vi priego, se l'amore, che potete aver conosciuto che io vi porto, e se quello, che io ho conosciuto che voi a me portate, possono appo voi grazia ad alcun mio priego meritare, che fiate contenta, che tra noi tutte quelle cofe fiano dimenticate, che dalla

M 3

prima volta, che io fui con voi, infino a queffe giorno sono seguite, che di vostro volere, o di vostro piacere state non siano, E non altramente, che se la memoria di loro si potesse in Lete tuffare, nè io nè voi ce ne ricordiam più, o almeno nostro proposito sia e volontà di più non ricordarcene. Oltre acciò piaccia alla vostra pietà di prendere la briglia in mano della mia vita, e siccome a voi fia in grado, guidarla e governarla. Che da quinci innanzi tutto il mondo non potrà fare che ella altramente cammini, che in quella guifa, che da voi le farà fatto avveduto effervi in grado. Ogni vostro ordine, ogni vostra diliberazione, ogni vostro volere, ogni disvolere, a me fia sempre dolce, sempre caro, nè voglio che mio disiderio sia altro, che compiutamente attendere a non lasciar in me nascere disiderio di cosa del mondo, se non di quelle che voi mi farete intendere di giorno in giorno piacervi che si facciano, o che io disiderio ne abbia. E certo sono, che così adoperando e io quello farò, che ogni vero e sano amante dee fare, che è, del volere del cuore da lui amato far suo, e a voi non fia tolto per cagion d'alcuna mia sfrenata volontà poter tanto adoperare, quanto a faggia e gran donna è richiesto, ne'nostri amori, poscia che io sempre ho voi per savissima, e per da molto conosciuta. Ed in fine e l'uno e l'altro quello ne affeguirà, che egli disidera. Ultimamente pieno di puro e fedele afferto, e con quelle lagrime negli occhi, che per avere altrui non men caro che se stesso, nel molto disiderare delle giuste cose sogliono teneramente muovere da dolce cuore, chieggo in dono dal vo-

ftro raro e alto animo, che egli a ciascuna parte di quelle mie presenti lettere dia quella sede, che egli farebbe, sed egli tutte lette le avesse nel mo cuore, il quale più tosto ha ora servitto, quanto leggete, che la mia mano. Allo stremo vi prometo e rendo sicura, che se da voi queste mie parole saranno ora tolte in quel costo, nel quale merita d'effere l'inchiostro, con che elle vi si scrivono, ancora verrà tempo, che a voi non increscerà l'averni amato. State sana. All'ultimo d'Agosto 1500.

#### LV.

Roppo areste indugiato a dirmi, che se mi pare d'amarvi, io faccia come io voglio, fe non fosse, che io so pure quello, che io voglio, amandovi, come io amo. Nè altro voglio io mai volere, se ben mi fosse conceduto potere altro volere di quel che io voglio, che sempre amarvi e volere amarvi. Fate ora voi delle vostre voglie quello, che a voi piace. Che le ancore del voler mio ho io, dove io voglio, fermate. Così aveste voi le vostre sermate verso me, se sermate non le avete. Ma io pure spero vederle ancora un giorno in tal maniera poste, che quali elle fieno o vostre o mie non si conoscerà di leggiero. Il segno, che io porto di voi nella mia persona, è dentro in tutto'l cuore, voi tutta viva e movente, ed ora dolce e quando amara, siccome solete meco essere, quando io vi sono innanzi. Di suora, è una dolce maechia di quel colore, di cui fogliono essere le porporine rose, grande quanto picciol rosa,

rimastami la selice sera delle mille cose. La quale volendo io poi con varj argomenti levar via, ed in vano affannandomene, m'accorfi stolto, che siccome il mio animo avea il vostro in se preso per non lo lasciar più, anzi per farne uno di due in quel modo, così il mio corpo volendo il vostro in se prendere fimilmente per farne di due uno avca dalla più animata parte di lui incominciando fatto porta al suo disiderio dolcissimamente ed affettuosissimamente e per tenace maniera incorporandofi. Del quale mio sciocco fallire pentito, vi priego, che se i miei possono appo voi cosa niuna, vi piaccia esfer contenta, tofto che questo avvenir un'altra volta possa, di darmi di nuovo occasione d'avervi meco per questa via. E certo che io il riceverò in grande segno dell'amore, che mi portate. Ho dato principio ad alcune notazioni della lingua, come io vi disti di voler fare, quando mi diceste, che io nelle vostre lettere il facessi. Perchè non aspettate che io vostre lettere offenda con segno alcuno, salvo se io non le offendessi baciandole. Quello, che abbiate a dire, che volete che io vi dica, non fapre' io mai dire, nè se io il sapessi, ardirei. Ma quello, che avete a fare, vi dirò bene io. Amatemi, e fiavi la vostra anima, e il vostro cuore alquanto caro. A' 2. di Sett. 1500.

#### LVI.

VI feriffi jeri fottofopra, ne fo quello, che io vi feriveffi; fottofopra dico, perciocche meco era tuttavia M. Jacopo Gabriele, che m'afpettava. Perchè perdonatemi, e leggete voi quello, che

the io non iscrivo. Stimo che oggi siate stata in suoni e canti, i quali tutti ho uditi e sentiti fin di qua, ed ho preso sollazzo de' vostri piaceri. tuttavia non fenza portar a coloro invidia, che si sono della vostra presenza goduti . Se voi tanta ora vegghiate meco la notte, quanta io io convoi, penío che la mattina vi sentiate tutta debole e battuta. Che di vero è gran cosa, che per lo continovo ogni notte quattro e cinque ore io peno a dormentarmi, sempre di voi, delle vostre parole, d'ogni vostro atto grande, minimo, amaro, e dolce ripensando. E tra l'altre vostre parole, quelle m' hanno dato due notti lunga materia di pensamento, che voi diceste, che areste voluto, che l'amico si fosse partito, perchè egli avesse. potuto veder quello, che fatto areste. E se non. fosse, che io non vorrei nojarvi, v'arei pregata allo scrivermi, che cose quelle sarebbono state, che voi areste satte in quel caso. Ho tolta questa penna in mano sì per ragionar con voi , e sì per iscacciare in questa maniera da me una mala dis-, . posizione, in cui stato son da mezzo di in qua, la quale se non è sebbre, è non so che molto a lei somigliante. E truovo, che il mio avviso mi giova, perciocchè a me pare già d'essere alleggerito. Ma temo lasciato il favellare con voi di ritornarmi alla gravezza primiera. Il che se avverrà, non so se io mi potrò ritener dal venir domane a voi che conosco, che altramente non guarrei. Amatemi. A' 3. di Settembre 1500.

### LVII.

IO credo, che voi v'accorgeste jeri d'avermi data cagione di piagnere questa notte, col voltarmi in mano con le vostre parole quello, che le lettere d' jer mattina mi prometteano . E perciò a quanto diffe Francesco a Cola altramente non rispondo, Ed alla vostra dolcissima ed amorosa lettera d'oggi venendo, mandovi quella di notte, poi che così m'imponete. Ben vi priego, che se volete che io abbia ardire per lo innanzi e di dire e di scrivere ciò che io voglio con voi fecondo le nostre dolci leggi, così come io piangendo la scrissi, così voi ridendo la leggiate, poi che in feste cortelemente avete girato collo scrivermi d'oggi la mia jeri raccolta maninconia. Ma che sarebbono i nostri amori, se ogni cosa. grande e picciola non fentiffero i nostri innamorati cuori? Oltra che la vera grazia della fua dol-- cezza perderebbe ogni puro mele appresso colui, che altro che puro mele non gustasse giammai. Crederei parlare ora contra me iteffo, se non fosse che mal grado delle lagrime di questa notte conoico, che io fono da voi amato non poco. A quanto dite di mercoledì, priegovi che facciate che così sia. Che sapete bene che la mia vita ha bisogno di vostro sostegno, A quanto dite di fuor di cafa, sappiate una volta, che Cammillo sempre v'aspetterà, se vi piacerà d'essere da lui aspettata. E certo che egli fia comodo e ficuro luogo. A Do. con la qual dite eravate tuttavia ordinando di compiacere a voi ed a me insiememente, dite

dize da mia parte, che ella pigli alle volte la proccurazion di me appo voi, e prieghivi, dove fa luogo, e tengavi le pietose vostre promissioni ricordate. Che io un di sarò altrettanto per lei a voi piacerà, che io stia, pur che non diciate d' amar più me di quello, che io amo voi, perciocchè questo non può estre, e ma ma ma ma i, o disperato, o sperante che io mi sa, pofeia che e l'una e l'altra di queste qualità piglio da voi. Anzi pure poi che nè queste, nè altre piglio ora nè piglierò mai da altra forma, che da quella, con la quale voi segnate e notate il cuor mio, Agli 8, di Settembre 1500.

#### LVIII.

Poscia che accorta vi sete, che cocentissimo ed voi con fingendo d'ardere, e piena mostrandovi di pietà, m'avete posto, a poco a poco ogni passo v'è piaciuto di rinchiudermi, per lo quale al mio soccorso pure si venia per voi tale volta, Ma affine che non vi manchi giuoco, il fele e l'asprezza solamente nel cuore e nel pensiero nascondendo, nel viso e nelle parole tuttavia dolce e piana vi dimostrate: Duolmi, e veramente duolmi, che io non ho più ali, con cui da così fatto incendio togliendomi possa dire di poter campar la mia vita, Ed il chiedervene mercè veggo che è in vano, poi che i miei prieghi non folamente non fono profittevoli, ma esti ancora più dura senza fallo alcuno al pregatore vi rendono e più ritrofa ciascun

eiascun die. Perchè andate pur voi dietro o dura, e seguite lo incominciato stile a voglia vostra, quanto pur vi piace di dover sare, ed ingegnatevi bene di trovare ogni di nuove materie di tormentarmi e di tenermi da voi lontanto. Ghe io, cost come ho pianto questa notte, della quale teste sona come ho pianto questa notte, della quale teste sona rono le otto ore, ed io sono in piè, così spero di piagnere tutte l'altre infin che io arò vita. E bene mi sta. Ma ella per avventura mi durerà poco. Amatemi, se potete sarlo. A' 12. di Settembre 1500.

#### LIX.

Molli venire jeri a visitarvi. Ed il partire di mio cognato m'occupò, il quale va fopracomito, e metteci tutti in opera. Oggi, perciocchè è fabbato, anco non verrò, che non farete per avventura voi fenza occupazione. Verrò poi, quando a voi piacerà, e se pure oggi vi piacerà, fate che io lo'ntenda. Vidi jermattina M. B. al quale domandai come stavate; risposemi queste parole: per servirvi. Dissigli, che io era quello, che stava per servir voi. E per avventura niuna se menzogna, che l'una in qualche parte, e l'altro in tutto il fa vero. Mercoledì credo che per noi albergo si cangierà, pure nella Marcella, dove come io farò, procaccerò di fare, che i vostri dolci ricordi averan luogo, dico d'intorno al mio poco mostrarmi altrove, che dove io debbo. I quali e all' ora mi furono, che voi me gli deste, e saranno sempre tanto più cari, quanto men donne vivono oggi, che dare me gli avessero saputi, o forse per

avventura non niuna, e quanto più in ciò al vostro alto penfiero veggo affai confacevole il mio, che iempre ho da me medesimo cerco fare, e spesse volte fatto quello, che per voi mi s'è ricordato che io faccia. Ma non è sola questa voglia, nella quale sono le nostre anime somiglianti . Che altro v'ho io a dire? O, più di milie cole. lo fon tutto pieno di dolcissimi pensieri, mercè di voi e della vostra pietà. La vostra vermiglia rosa, che sapete, la quale avea gia perduto ogni fuo vigore, poi che ella dal bello avorio delle vostre mani su tocca, ha ripreio colore e vita, ed effi fatta più fresca d'affai, che ella prima non era, dolcissimo miracolo d'Amore, se non che appo voi nestuna cota può esfere miracolo altra che voi , che sete dolcissimo miracolo e d' Amore, e della natura. Amatemi, e sovvengavi di me. A' 18. di Settembre 1500.

# LX.

Non potei rispondere oggi alla vostra dolce lettera, che mi recò Francesco. Ora vi rispondo. E dicovi, che sino attanto che gl'invidiosi rinchiudimenti, i quali mi fanno guerra, non si tolgono e lievan via, io non sarò fine di vendicarmene. E volesse Amore, che io potessi farne maggior vendetta, che a tanto oltraggio quella d'una parola è debole e poca. Ed io vorrei pure una volta pagarvene in modo, che apparalte a conoscere che cosa è l'ossendere altrui. Ma non sarebbe pari la colpa, che dove io a torto sono da voi osseso, voi da me sareste a raico-

gione. A voi sta ora, quando a voi piace, il por fine agli arroffimenti, che dite che io posto a mia posta far venire nelle vostre gote, se cotanto gli estimate. Che io sono acconcio, dove l'offese si lievino dal vostro canto, di levarle incontanente dal mio. Altramente niun patto, niuna triegua voglio con voi . La doglia , con la quale fete ancora, ma non tanta, con quanta io vi lasciai, pure se n'andrà del tutto ed in brieve. Ma le mie quando fia, che se ne vadano? quando mi lasceranno? Della Dandola, non fia da qui innanzi giorno, che io più volte a diletto lunga pezza non la miri così vuota. Pensate quello che io farei, se il mio sole vi soggiornasie. Se il madrigale di Lorenzo, levatone il verfo, di cui si ragionò tra noi, non vi spiacerà, e paja a voi, che io gliele possa dare, ditesmi, che io gliele darò. Di vostro ritratto nuovo, non vorrei vi pigliaste altro pensiero A me parea pure, che uno, che io vidi, toffe molto proprio e bello. Nè importa che vi fieno quelle ombre, o no, avendoli a far questo in medaglia, come sapete . Due occhi foli oltra i miei l'hanno a vedere, e non più. Ed a me si fa tardi, che io vi vegga in figura di qualità, che ella mille e mille anni vi possa mostrare al mondo, che dopo noi verra, tale, quale ora fete. Tuttavia fatene il piacer vostro. Il mio Cola è guarito in pochi dì, siccome fece il vostro Franceico. Vedete come le nostre stelle s'accordano nelle cose strane, e voi non volete ancora meco accordarvi nell'animo e nella volontà. Che dove io verso voi gli ho molli, e ad ogni vostro volere prestiffimi, voi

verso me gli avete duri , ed alle mie più giuste voglie men pieghevoli. Io ora mi vo a letto con la immagine di voi negli occhi e nel cuore, e certo fono, che il fonno non ne la turberà. O mio forzevole destino, e voi stelle, che sete delle mondane venture dispensatrici, poscia che le mie dolci venture sono sì rare, fate almeno, che questa notte e dell'altre quella compagnia faccia la mia donna alla mia immagine, che io farò ora e fempre alla sua. Ma perchè non potrebbono ancora effere le mie più dolci venture men rare? O, fe quel mese. Ma che debbo io sperar di mesi, se pure nelle ore il cielo e l'altrui voglia hanno incontro a me congiurato quando in una maniera, e quando in altra, pure acciò che io ne pera? Deh poteffi io ora vedervi . Amatemi . A' 22. di Settembre 1500.

# LXI.

E' risposta, nè la vostra immagine ho veduto, nè alcuna parola del vostro sentivut dell'altra sera. Penso che possa essere perchè siate meco adirata per cagione di quello, che su ragionato ultimamente fra noi di persona, della quale mai più, se io vivessi mille anni, non se ne ragionerà per la mia lingua. E certo io posso di re: Che mal per noi quella beltà si vide. Se viva se morta ne dovea sor pace. Che morta la posso io chiamare a me dirittamente del tutto ora, che alchà beltà mi vive. Quantunque ella era a me morta eziandio molto avanti. Non voglio dir già, che io non ami, e sia per amare sempre quella, che

che una volta feci donna di me, e che tanto amai per lo addierro. Ma questo mio amar d'ora, non è altro, che un disiderar semplice e nuda volontà di suo bene. Oltre a ciò il mio disiderio niente si stende. Nè sono oggimai sì fanciullo, che io non conosca che mia manisesta ruina sarebbe rientrar nel Ceppo, del quale a gran pena e con tanta fatica e dolore e manifesto pericolo della mia vita uscito sono. Gran tempo è, che io aperfi gli occhi, i quali troppo Amore m'avea tenuti lungamente rinchiusi. Nè la mia passata vita, nè la presente, nè la mia futura, nè alcuna mia condizion vogliono; che io più vi pensi. Ogni altra nuova cosa potrà più tosto essere di me, che questa. Suo difetto da me una volta la separò, mio dovere la terrà sempre separata. Non dubitate no, o non mi fate morire innanzi tempo. Suo non poteva io ritornar più, quantunque di niuna altra m'avesse fatto in alcun tempo il cielo. Ed ora, che io fon fatto vostro, e posso vivere con voi felice potrete credere che io fia così povero di configlio, che io voglia ritornar suo per vivere, più che prima, infelice? Male stimate, se così stimate. Una ancora, e non più, ha da tener la mia nave, quando ella sta in sul ferro. Non ho sì fatto animo, nè è di qualità il mio cuore, che egli si sappia dividere. Esso è vostro tutto, e niente d'altra, fatene per Dio buono governo, e non lo distruggete a diletto, che egli ancora vi potrà effer caro. Amatemi. Mandatemi la vostra immagine, vi priego . A' 28. di Settembre 1500.

#### LXII.

Oscia che il corso degli avversi nostri fati ci vieta, o ultimo termine de' miei disij, che noi spesse volte ci vediamo, e lunga ora insieme ci dimoriamo, senza fallo il sovente ragionar con gl'inchiostri, che non c'è vietato, a questa nostra disavventura in gran parte ci potrà effere grazioso riparo. Perciocchè quando avviene che alla difievole vista degli occhi nostri falle il suo più dolce obbietto e più caro, e alle vostre voci non è dato il potere effere da quelle orecchie, alle quali noi le mandiamo, ricevute, non è a noi tuttavia poco distendendo i pensieri del cuore in fu le carte, sapere di doverdiefsere in brieve da quel cuore, a cui essi vanno amichevolmente ed ascoltati e veduti . Perchè diasi per noi alla fida penna di mano, e voi dal vostro canto, ed io dal mio mal grado della ingannevole fortuna che c'invidia i nostri beni, quanto in questa guisa si puote, agli onesti disideri delle nostre amanti anime soccorriamo. Ma donde incomincierò io, o unico fostegno della mia mente, e quale prima vi scoprirò io de' miei tanti e sì pronti pensieri, quale delle mie rinchiuse voglie così giuste, de' miei caldi fospiri così continovi, delle mie cocenti fiamme così entranti, così volonterose, così gravi? Infegnimi Amore, che le fa, e ficcome io vi debbo andare, così mi scorga e mi guidi per loro. Io ho udito dire più volte, che gli amanti morendo in se medesimi vivono e rimangono nell'amato, e parvemi ciò un tempo malagevole Lettere del Card. Bembo . Vol. IV. N a do-

a dover credere, ma io ora in me medesimo il pruovo. Perciocchè non penso io oggimai più di me, nè della mia vita mi cale, se non in quanto a voi ho rispetto, e considero in alcuna parte potervi effere utile e caro. Ma sempre in voi e d'intorno a voi dimorando, ed ogni vostra voglia grande, picciola, intenfa, leggera follecinamente spiando, tutte incontanente le so mie, e tanto voglio io, ed in quella guisa medesima il cerco, quanto e come io posso stimare esser voluto e cercato da voi. Niuna voce m'esce di bocca, che in sospiro non termini, il quale pure verso di voi s'invia . Neffuna cofa mirano gli occhi miei , nella quale io non scorga il vostro chiaro e dilicato volto e le due vostre lucenti stelle segni certissimi all' errante nave della mia vita . Nè mi si volge per l'animo cosa niuna, della quale egli alla voftra bella immagine in effo maestrevolmente figurata paffando, di lei non ragioni col mio vago ed innamorato cuore. Il di tutto paffo con voi, e mirabile cosa è, che io nè mangio, nè beo, nè sto, nè siedo, nè cammino, che in ogni accidente non mi siate innanzi. E se io leggo, o se io scrivo, nessuna volta quella nota, che nel vostro nome primieramente cape, fotto gli occhi o forto la penna mi viene, che io di voi subitamente ricordandomi più volentieri non la miri, e con più diletto non la fegni, che tutte le altre non fegno e non miro. Deh ora chi crederebbe, che questo potesse essere ? Ella spesse volte le discorrenti luci con sì viva dolcezza mi percuote, e la frettevole mano in maniera rifcalda, tosto che io o leggendo o scrivendo ne' suoi pari gambi le sen-

to pervenute, che e quelle di tale error vaghe con la dolce occasione della sua primiera lettera, come io diffi, da tutto'l vostro nome incominciando leggono di voi seguentemente mille cose, che non sono in su le carte, ne più ne meno, come se elle vi fossero, e questa mano pure il vostro nome compiendo di scrivere dispensaramente empie delle vostre lode lungo foglio nel mezzo delle altre scritture, in tale guifa schernendomi con piacevole e caro inganno. Ma che vi posso io dire delle notti? Elle certo non mi sono men care. Perciocchè io all'ora dalle ture del giorno, e da ogni compagnia rimalo folo, niente altro fo, se non che di voi con voi medesima e meco e con Amore ragiono tanto, quanto, il fonno fopratenendo pena ad entrare negli occhi. Quivi tutte le voftre belle parti ad una ad una mi vengono innanzi, e senza vostro o altrui divieto, siccome io voglio, le miro, e le vostre vaghe maniere tutte mi si rappresentano, nelle quali io v'ho dal di, che primieramente ad effer vostro mi disposi, veduta. Quivi tutti i vostri ragionamenti mi ritornano nella mente, ed ogni vostro fatto, ogni vostro detto, ogni parola vi si gira dolcemente e rigita, ogni rifo, ogni forrifo, ogni fcherzo, ogni motteggio, ogni suono, ogni canto, ogni spirito, ogni voce. Ed in fine quivi tutte quelle cole, che iono in alcun tempo tra noi più secrete e più care state ripetendo, pasco l'animo di soavissimo cibo. Niuno nascondimento, niuno rinchiudimento v'ha luogo. Tutta vi veggo, tutta vi tocco, tutta vi tengo, tutta vi firingo a mio incomparabile diletto lunghiffima ora, e quale più mi piaceste giam-

mai, tale più sovente mi rientrate nel cuore, é più continovo vi dimorate, ficcome quella, cho ne sete Donna. Nè fiore mai, nè rosa mi donafte, che di loro, e degli loro casi non mi sovvenga. Nè d'altrui sospetto, o vergogna, nè pictà delle mie pene, nè subito accorgere di mio non pensato apparimento ingombrano in alcun tempo la fresca neve del vostro bello, e risplendente vifo, che all'ora dalla mia stimativa sieno lontano. Tra questi e così fatti pensieri sempre mi ritruova il fonno, quando effo m'affale, il quale forfe temendo di non rompere i miei follazzi, non viene a me, se non dopo lungo spazio. Ma egli nongli rompe, nè me gli toglie perciò le più volte à Che come se l'animo non s'addormentasse per la fua venuta, non cessano per tanto, nè si tralasciano i primi pensieri, anzi quello di me, che con voi era veggiando io, quello stesso con voi, dormendo io si rimane. E pure all'otta vi veggo io verissima, pure all' otta l' uno le voci dell' altroascoltando amendue le nostre ragioni contiamo, ed io alla vostra cara guancia spesse volte accosto la mia e la bella bocca basciando con timido ardire fento manifestamente il dolce caldo delle noftre anime mescolate. O Amore quanto sono maravigliose le tue sante forze a chi dirittamente le mira, quando quello, che non t'è presente, dove tu vogli, nessuna cosa ci può discosto e lontano fare. Tu ora togliendo le forze alla mia diiavventura, che tuttavia con nuovi argomenti s'ingegna di chiudere a' miei maggior diletti la via, pure mi vi scorgi e porti sicuro per dolce e sollazzevole strada. La qual cosa se avviene della

mia donna, e se ella da te portata così meco si dimora, come io con lei pure da te portato mi dimoro, me fenza fallo alcuno oggimai delle percoffe, che la fortuna ci dà, non cale più, che soglia calere alli fcogli di quelle degli orgogliosi mari, che nelle loro dure fronti ricevendo le minaccianti onde a dietro le fanno rotte lamentevoli ritornare. Ma chi sa se così di lei avviene? o se pure il mio efferle dagli occhi lontano mi feaccia e mi dilunga dal suo cuore? Ella forse ora tra suoni e canti dimorando;, de' quali nessuna vive di lei maggior maestra, si toglie dagli altri pensieri, o ad alcuno diporto con altre donne invitata nelle nostre spassevoli barchette pigliando aria ora questa, ora quella cosa vede, che non che a me, ma la togliono e furano a se stessa. Ed oltre acciò siccome gran donna, che ella è, da molti grandi uomini visitata, e di via maggiore stato e di più alta fortuna, che io non sono; buona parte del giorno passa in dilettevoli ragionamenti, i quali tutti si dee credere, che di piacerle s'ingegnino, quale con graziosi parlari, quale versi e fime, e quale profe recitandole, o forse le sue prodezze raccontando con discreto e avvedevole modo, e quale in una maniera, e quale in altra, ficcome sanno sar quelli, che di pervenire cercano alle alte cose, dotati di rare e d'amabili parti. Il che se così è, che può effere per certo, che ciascuno ha cuore altresì come ho io, da piacergli le belle cose, perchè non potrebbe egli eziandio essere, che alcuno a lei piaciuto ne fosse, siccome piacqui io ? il quale ella poi più fovente vedendolo, che me non fa, abbia nel suo petto a

poco a poco ricevuto e fermato con saldo chiovo? E quale può effere sì forte guardiana di fe medesima, dove tante cole concorrono, che posto che ella pure non voglia, ella non fia almeno per forza prefa? Oime misero me, quante arti usano gli amanti uomini per torre a fe le donne altrui? E forse che esti non si pensano, che ella d'altrui fia, ed in ciò non credono fare onta ed oltraggio a persona. Ma voi o Giovani male stimate. Quello, che voi vi cercate, è già d'altrui, nè ha bisogno di nuovi posseditori. Mia è la donna, che voi ora come cola libera, di far vostra v'ingegnate . Il cielo ed Amore la mi diè ; ella certistimamente è mia. Egli ne sono dell'altre affai, che a voi potranno effer care fenza mia ingiuria; quelle tutte fatte freuramente vostre donne, ed a loro procacciate di piacere, pure che questo fola à me lasciate, che mia è ora, e dee effere sempre , Voi a me fareste villania , che forse vostra amico fono, se voi non ve ne rimaneste. Deh rimanetevene, che io ve ne priego: Ahi stolto, or che è quello che io dico? E' egli mia credenza, che se alcuno la mia donna amasse, egli per mie parole quantunque amico mi fosse, d'amarla si rimanesse giammai? Male credo, se io il eredo; Egli senza dubbio farebbe quello stesso, che fo io, ed a se più tosto l'amerebbe, che a me, e di me si dorrebbe in quella guisa, che io ora mi doglio di lui. Le cose molto amate, e molto da dover effere, non si lascian per detto altrui, che quello, che prende e lascia Amore, sempre con esso loro si sta, ed alcuno, che con noi ragioni, non ascolta. Ma voi bella donna, senza la qua-

le per certo la morte mi sarebbe vie più cara, che il vivere, ficcome sete sola la mia donna, e sempre sarete, nè mai altramente effer potrà, così come che io sia vostro solo amante, siate per Dio contenta, nè vi caglia di nuovi vagheggiatori. Essi sono le più volte uomini, che a loro diletto si tolgono ad una, e dannosi ad altra, e spesso ancora più che una ne amano, ed a molte si donano ad un tempo, e vanno poi dicendo che gran fenno fa, chi tiene fornita di più ancore la fua nave. Ma posto che pure alcuno voi amasse senza altra, deh or quando v'amerebbe egli con sì fermo cuore, e con sì calda e pura fede, come amo io? Quando egli cotanto y onorerebbe, cotanto vi terrebbe cara, come io tengo? che vi tengo fopra la mia vita cara, e più che tutto 'I mondo v'apprezzo, e fuori d'ogni maniera dell' umane cose, siccome mia vera stella, v' onoro. Di cui potrete voi effere sì compiutamente ogni suo ripolo, ogni sua pace, ogni sua speranza, ogni suo disiderio, come di me sete. Il quale come che debole e di brievi forze mi sia pure tuttavia di tanto m'è cortese amore, che io non mi sfido ancora con l'ajuto della sua fiamma, che gli occhi vostri m' hanno nel cuore accesa, di portare il voftro nome, e voi medefima così viva e cara e bella, come ora sete, alle genti, che dopo noi verranno, di lunghi secoli. È quale maggior dolcezza può essere di due leali amanti, che ogni giorno ardendo più chiaramente, ciascuno col vivere della fua compagna anima reggendo le fue voglie, sperare per lo innanzi d'empire di dolce invidia infiniti cuori dolentisi di non esser nati

prima, per avergli potuti vedere una fol volta? Certo non vorrei dire così, ma egli pure è vero. Tutte l'altre care cose ci possono venir tolte agevolmente, perdiamle tutto'l giorno di leggero. Le ricchezze, i tesori, le Signorie vegghiamo che mutano poffeditori spessissime fiate in un punto, siccome alla fortuna piace, che gli ha in balia. Le bellezze del corpo da' miseri mortali agl' Iddii con tanti voti spesse volte addimandate e con tante arti accresciute e sollecitate, ad ogni brieve caldiciuolo s' ascondono di picciola sebbre, che ci asfaglia, o almeno gli anni vegnenti le portan via, feco la giovanezza, la piacevolezza, i vaghi portamenti, i dolci frutti amorosi traendo. Ed in brieve de' nostri amori e di noi medesimi o tardi, o per tempo niente altro rimane tra gli uomini nelle seguenti stagioni, che la voce sola ed il grido. E questi tanto e tali bastano, chente e quali un valoroso amante, se insieme con la sua donna ritraendo, gli sa nelle durevoli scritture sar bastare. Ma dove mi lascio io portar dalla penna e dal mio vago e trascorrevole pensiero? il quale a quel fegno, a cui voi tuttavia da voi correndo ed avacciando andate, vi stimolo e sprono ? E certo niuna donna ebbe mai così bello ed alto animo, e così acceso a far le grandi cose, come si vede effere da ogni parte il vostro. Sieno adunque all' altre dette queste parole, ed a loro vadano, che n'hanno uopo. Voi dolcissimo ben mio di tanto solamente priego, che quello, che ora fate, facciate sempre, nè da altra alle belle imprese fornire essempio ed ardire prendiate, che da voi, e se pure altamente adoperando d'avanzare alcuna, che

altamente adoperi, sete vaga, avanziate voi stessa ed il vostro animo vincitore vincendo, delle prime vostre vittorie medesime con le seconde, e di quelle con altre prendiate ogni giorno più cara e più lodevole corona. Ed a me, il quale di nessua cosa oggimai altro, che di piacervi, ho diso, accresciate lempre questa volontà piacevole e graziosa rendendovi. State sana. A'5.d'Ottobre 1500.

#### LXIIL

TO vi scriffi jeri, e perchè Francesco non venne, I non mandai la lettera. Ora, quantunque io non abbia che scrivervi più di quello, che io all' ora avea, pure non posso fare, che io non vi scriva almen questo, che io niente ho da scrivervi di nuovo. La quale se voi leggiera cagion del mio scrivervi riputerete, io pure altro vi scriverò. Il penfiero, che con grave affanno di tutti i miei spiriti mi si va girando per l'animo della vostra partita, mi fa già parere che fiate partita, e da me e da questi luoghi lontana. Perchè come se ciò fosse vero, ho incominciato a piagnere in una canzona i miei danni, sì per usarmi alle lagrime, acciocchè poi quando veramente partirete, elle mi sieno men nuove, il che le farà eziandio men cocenti, in quanto ogni repentino dolore più altrui fuole offendere, che ogni preveduto; e sì perchè se voi per avventura non aveste ancora fermato e diliberato l'andare, poteste ora pensando, se costui già tuttavia mentre che io ancora partita non sono, così si duole ed affanna del mio futuro partir immaginandolofi, ficuramente come da vero io partita mi fia, egli fen-

za fallo alcuno si morrà, muovere il vostro cuore ad avere di me pieta, e non vi partire. Ed affine che crediate che io non ciancio, mandovi della detta canzona quel tanto, che io n'ho tessuto che è una stanza. È così andrò per lo innanzi quello, che io ne tefferò, a parte a parte mandandolvi. La quale se voi con la dolce sima del vostro ingegno emenderete e pulirete, certo sono, che o ella dall' andata vi trarrà, o almeno tanto di conforto mi porgerà e di pace, che a qualche modo potrò oltre portare l'importabile dolor della vostra partita. Se non la emenderete, non mancherà, che non possiate ardendola torre via ogni suo errore. La qual morte ed a lei aver da voi non dovera effer difcaro, poi che ancora a suo fattore non è discaro vedersi da voi tale morte apparecchiata, ed a voi darla ad una carta non graverà, poscia che a me dare la volete, e non vi grava.

Occhi miei lasse, omai ch' altrove è volto Il Sol, che sacea luce a la mia vita

Pur de fuoi fanti raggi il cor pascende;
Accompagnate il gran dolor accolto,
C a lamentarsi trae l'alma sobernita,
Il vossire e l'suo danno piangendo.
Che se le sue ragioni chiaro intendo;
Dovevi a miglior tempo esser accorti.
Or, che son da partir le vostre pene,
A voi pianger conviene,
Che soste dal piacer il tosso scorti,
Dolorsi a lei, che untri salsa spene.
Amatemi. A 12. d'Ottobre 1500.

Non

#### LXIV.

Non posso negare, che affanno incomparabile non m'apporti la vostra partita, e tanto più, quanto ella è piaga meno antiveduta. E certo, che io non so che mi dire, se non che pure mi pare effere infortunato. Ben vi priego, che vogliate far, che io vi vegga e parli ad ogni modo, come scrivete, e non con angoscia di non potere stare altro che un paternostro con voi. Perciocchè pur vorrei ragionar molte cole, che ancora non mi sono state concesse potervi dire. La lettera farà fatta a M. T. come m'imponete, tantofto. E fe alle ventidue ore non arete mandato Francesco per essa, manderò io a voi Cola, che'l vi porterà / Secondo che averò da voi, così farò, nè partiro di cafa, fe stare vi ci doveffi fei meli. Ahi laffo, che dispiacere ho io fatto alla fortuna, che ella così m'abbia rolto ad offendere per ogni via? Non fono in me, perdonatemi. Che io più oltra non posso fcrivere . A' 22, d' Ottobre 1500. the fire many in the

ener result oLXV, see the

E io potessi esser simulatore, con voi non potre io esser quando ben voless. Pure se io lono, o no, spero che tosto ve ne potrete meglio avvedere, se pure ancora avvedura non ve se sete abbastanza: Perciocchè io mi sento in modo ardere dalla presente siamma, che m'avete nel cuore accela, che impossibile sia, che non la vediate e sentite e tocchiate ancor voi assai tosso. Ma io pure mi

to a credere, che l'abbiate oggimai manifestamena te e veduta e sentita. Quello, che dite, che se i nostri amori vanno di pari, nuove cose e grandi s'averanno di noi a vedere in brieve tempo, m'è sì dolce cosa, che niuna mi potrebbe essere più. Nè altro volli giammai, nè disiderai da voi, se non che per qualche folo ed alto fentiero perveniffimo amando in luogo, dove non giungano i termini de' volgari amori. Nè penso che possa intanto effere cosa grande e ditagevole alcuna, alla quale mi chiamiate con questo animo, che ella non mi sia per esfere e picciola e leggiera, in maniera sono io già tanto pieno, e tutto ardo di questo disio. Fate pur voi belli ed alti pensieri, che io gli ho fatti sì alti e sì vaghi, che forse di più non ne vede Amore, nè di tanto, se non sono i vostri. Ben vi priego, che, come dite di fare, facciate che elsi oggimai mi si scuoprano, che io allo 'ncontro procaccerò di fare, che i miei tengano loro dolce e amichevole compagnia. Attenderò adunque mercoled) con quel disiderio, con che so che sapere, che io l'attendo . Faccia ora Amore , che tutto quel più lungo spazio, che concesso le può essere, abbia la nostra dimora. Crederei che fosse bene, che io v'andassi prima di voi, acciocchè dopo voi non potesse esser veduta in quel luogo persona entrare. Increscemi de' vostri tristi sogni non per altro, se non perchè io veggo che ve ne pigliate affanno. A' quali come che io stimi non doversi sede prestare, pure mi guarderò da ogni cosa, che osfender mi possa, siccome m'imponete, e più caro mi terrò per lo innanzi che fatto non ho per lo addietro, poscia che io mi veggo caro essere a voi.

Quantunque tutto questo è in vostra mano. Che niuna cosa offendere mi può, se io nella grazia vostra sono tanto innanzi, quanto merita la mia sedo.

Ma io che debbo far? chi m'affecura Senza l'usato mia dolce conforto Rimaso nudo, e'n solitaria parte? Seguir nol posso, abi mia fera ventura, E qui son men che mezzo, e quello è morto, Che seco andò la viva e maggior parte. Nè mai da corpo un' anima si parte Nelle primiere sue più felici ore ; Che se ne doglia tal, qual io mi doglio. O che grave cordoglio, Madonna è ita, ed ba seco 'l mio core, Ed io sto qui pur contra quel, ch' io voglio. Come nave in gran mar, fe nube afconde Le stelle che reggeano il suo cammino, Riman errando in dubbio di suo stato: Così son io tra queste orribil' onde D' Amor, ove mi spinse il mio destino, Rimafo laffo con la morte a lato. Poi che'l mio nubiloso acerbo fato M' invidia que' duo cari onesti lumi, Che mi fidaro al periglioso corso.

Mancano tre versi di questa terza stanza, e in tutte molte cose vi sono, che non islamo bene: Ma con voi non importa. Tra voi ed io le andrem poi racconciando. E non dite, che io simuli. Amatemi. Al primo di Nov. 1300.

# LXVI.

Dove io alcuna dolce nuova aspettava da voi, nè potrà effere altramente allontantandosi da me più tosto, che io non estimai, la mia dolce anima, e cara. Quantunque io sia per fare d'ogni vostro voler mio, che con questo pensiero mi disposi ad amarvi. So che sapete, che cosa è amore. Tuttavia per me non solamente restate di sar quanto vi mette bene; ma eziandio non ve ne pigliate gravezza, o assanto, che ogni vostra noja presa per mia cagione sarebbe doppiamente mia. Sara venue il tempo di fornire la nostra cazona. Non voglio dire di farne altre. Non so, nè posso gran facto ora più oltra serivere. Amatemi. A'15. di Novembre 1500.

## LXVIL

On so che mi dire. Sono stato questi due giorni tutti in pensero di voi e di mille cose d'intorno a voi, ed ho ora tanta voglia di dolermi di voi ricordandomi che tutte le buone usanze sono lasciate addietto, del dolce vostro scrivere, che tanto refrigerio solea porgere al mio suoco, del cercare con affannevole diligenza modo di poter noi esser inseme, e di secento altre cose, e non ardisco. E tuttavia mi pento d'avere feritto sin qua temendo di non v'ostendere ancora con queste parole senza dolermene altramente. Dunque non dirò più oltra, se non che io pure posso

effer certo, che la vostra siamma si va allentando tanto, quanto rinforza la mia. E forse il fate per non guastar l'antico proverbio, del quale s'avvide ben lo innamorato Tosco, ma forse tardi, come foio. Ho detto questo, che letto avete, per avere che serivervi, e non perchè io stimi che così sia, o perchè io giudichi che del vostro amore si deba poter dire quello, che voi l'altr' peri diceste da mio: Tutto quello, che rispleude, nou effere ore; ahi poco meritata parola dal finissimo metallo della mia pura e cimentata sede, la quale ne ruggine per tempo, nè scemamento per suoco piglierà giammai. Così non pigliasse l'altrui. Amatemi. L'ultimo di Novembre 1500.

## LXVIII.

Onfessovi, che io non seppi mai, che cosa fosse amorosa compiuta felicità e dolcezza altro, che ora. Il che se avvien di voi, spero che ancora di questo fuoco si riscalderanno mille cuori . Io ho da ogni parte mille cagioni di gioja, e ogni giorno le mi veggo accrescere senza fine . Perchè fiace ficura, che uomo non vive al mondo, il quale con più continovo e caldo pensiero accompagni la fua donna e con maggiore riverenza di quello , che fo io la mia. E accorgomi che il vostro animo d' ora in ora più bello e più alto mi fi scuopre, che io di vederlo non istimava, quantunque sempre l'abbia stimato sopra il termine del vostro sesso per da molto. Forse sono state girate e destinate dal cielo queste cose di noi a qualche fine. Perciocche a me pare che ogni passo de'nostri amori a poco a poço

poco ci porti fuori della comune strada. Meglio m'intendo, che io non fo dire. Pure disidererei ragionare con voi, che se io caldo vi sono paruto fin qua e bastevole a seguire il dolce volo de' vostri alti e solinghi pensieri, certo voi ora mi vedreste tutto niente altro che fuoco, e sì pieno di disiderio di piacervi, che giudichereste che io di piombo avessi avute l'ali per lo addietro, a comperazione della piuma, di che io ora le ho vestite. Priegovi che quando vostro finistro possa essere, mi concediate grazia che infieme ne possiamo ficuramente ragionare. Alla qual cosa fare spronerete il vostro pensiero, se penserete alla vostra partita, che s' avvicina. Il duro tempo di questi di v'ha dato cagion di dolervi di me, che non ho mandato a voi l'altr' jeri, perdonatemi, e per questo non restate di farmi di vostra risposta degno . Cammillo poteva ben tacere quello, che egli avea da dirmi, perciocchè non ardeva men bastevolmente il mio fuoco che il vostro, senza altre legna portarvi fopra . Pure benedette quelle parole , che effendo elle ardenti, non è maraviglia se accrescono ardore. Amatemi. A'4. di Dicembre 1500.

## LXIX.

Eh può egli effere, che se voi amaste me quanto io amo voi, non si trovasser mille vie al nostro essere inseme più sovente, che noi non siamo? Può essere, che se voi serita soste in quella guisa, che io sono, non vi strignesse pieta di me più di quello, che ora vi strignes? Può essere, che vi sostera il cuore di vedere si spesso negli occhi vi sostera il cuore di vedere si spesso mei

miei la male impiagata mia anima chiedervi tacendo merce, e la fua fiamma mostrarvi ed il suo picciolo difiderio, ed ancor giammai fenza tanti freni avere al fuo scampo non vi siate apprestata? non voglio dire non abbiate una lagrimetta mandata fuori in segno, che vi caglia delle mie. Oimè, che se io una volta avesti voi veduta tale, quale voi avete me molte e molte veduto, nessuna catena, nesfuno impedimento m'arebbe ritener potuto, che io corso non fossi in quel punto a congiugaere la mia gota con la vostra per mescolare le nostre lagrime, e così piagnere infino attanto, che voi detto avefte: io fon contenta. Che vuole dire che poche notti passano, che io non ne passi gran parte ragionando con voi, e di voi ciò non è avvenuto forie ancor mai. Che vuol dire che perchè sappiate di tosto allontanarvi da me, la vostra freddezza per tanto non si riscalda più dell'usato? ed a me ogni giorno, ogni ora, ogni punto accresce dolori? E direte poi che le nostre fiamme vanno di pari ? O tormento e conforto della mia vita siate contenta, che io parli così: Voi non ardete. A' 21 di Decembre 1500.

#### LXX.

I Nfin che voi ancora non m'eravate del tutto tolta alle luci, quantunque la vostra diliberata partenza, ovunque io volgea l'animo, mi fosse sempre inuanzi, e pungessemi con affai acerba e penetrevole traffitta, pure il piacere, che io prendea vedendovi, non so come ingannava la mia mente, nè mi lasciava scorgere tutto il male, che m'era: Latiere del Card. Bemba, Vol. IV. O se-

fopra. Ma sì tosto come il vento con prosperevoli soffiamenti chiamandovi pure alla fine ci dipartì e voi primieramente, e poi le vostre vele tolse invidiosamente agli occhi miei, mancata in tutto la speranza del vedervi per un tempo, comincia a conoscere le mie non prima conosciute disavventure, e solo senza il mio usato sostegno ritrovandominon seppi tener le lagrime, che l'affanno del mio ristretto cuore mandava fuori, ed involto il capo in un mantello ritornai alle mie case assai più misero che io di dovere effere non istimava. Crebbero poi d'ora in ora le mie doglie, ed ogni giorno ha la fomma de' miei affanni raddoppiata, i quali io credea, che si dovessero menomare col tempo. Perciocchè molte cose mi si sono scoperte alla vostra partită ripensando. Le quali mi danno ferma credenza, che voi con animo di starvi lungamente da queste contrade lontana vi siete partita. Oltre che da più canti mi sono venute voci agli orecchi, che io non cercava, le quali tutte in questo s'accordano, che io arò a piagnere lungamente. Certo niuna cosa potrebbe fare che io della vostra lontananza dolore ed affanno non fentifii tanto, quanto d'ogni altro duro e nojevole accidente, che mi potesle avvenir giammai, e maggiore, e minore, secondo che meno o più lunga ara costì ad esfer la vostra dimora . Ma se voi vi soste degnata , siccome ad altrui avete fatto, così di scoprire a me questa vostra diliberazione e pensiero, stimando io per tale segno d'effervi più caro, che io non sono, qualche alleggiamento pure come che sia sentirei delle mie gravi pene, dove io non ne sento niuno. E cercherei ripofare in qualche parte l'animo, ed in-

gannarlo con gli studi, il quale ingannato da voi : da me non si vuole più lasciare ingannare, ne rice. ve medicina ; che io gli porga , diliberato di mai non fare altro che piagnere infino attanto; che non gli siate renduta : Ahi infelice mio stato, e veramente infelice, se a questo modo ingannandomi voi m'avete lasciato in errore, ma pure ad ogni modo infelice, poscia che lo niente altro da voi cercando, che la luce degli occhi vostri e l'aura delle vofire voci, ancora questo mi veggo tolto, nè mi giova amando ristrignere a si onesta legge il mio picciolo e povero difio. Dio voglia, che io possa portare questa seconda volta, che io amo quegli affanni, che se io arò a vivere da voi lontano, tanto faranno più nojevoli de' primieri, quanto io fono ora men forte a fostener gravezza, che io all' ora non era. Veggo, che io entro in nuovi pelaghi; nè da uscirne così tosto; e posso per avve tora turbar le feste, nelle quali sorie ora sete. Adunque altro non dirò; se non che io vi priego, che vi ricordiate, che io non vi amo, come possono molti amare, anzi v'amo, come forse non può niuno. Maladetta sia la fortuna, che non vuole, che io possa così ora con voi ragionar sicuramente lunga pezza, come può Do. Deh per Dio or che fia di me di quì ad un mese, o due, o tre? Non viva lo, o fempre viva misero, se io non temo della mia vita. E voi pure ne sete in colpa. Aspetto qualche vostra lettera in refrigerio del mio fuoco. Marco, col quale sfogo le mie fiamme ragionando di voi con lui che alle volte mi viene a vedere, non pare che possa più vivere senza voi. Come debho potere io? Amatemi e per Dio amatemi, e per-

chè mi fiate lontana dagli occhi, non mi ficacciato dal vostro cuore. A'28. di Decembre 1500. Di Vinegia.

## LXXI.

Hi arebbe potuto credere, pure che egli avesse saputo l'amore che una volta mostravate portarmi, che voi poteste essere stata tanto tempo senta ferivermi un solo verso ? Io non già, se ora veduto non l'avesse. Perciocchè ancora crederei essere la vostra cara metà, siccome voi sete, e per certo sempre larete la mia se bene il vostro già dolce DI PARI esparito. Ma egli non è da maravigliariene tuttavia molto, pereiocchè niuna mondana se licità è stabile e ferma. Hovvi scritto due volte, e più arei fatto, se io avessi avuto agevolezza di portatori. Dissero di sapere quanto siate contenta, direi, e quali pensieri sieno i vostri, ma quel poco sie a me assa; e poi non vorrei effere presontuoso. Se voi la mia vira volete saper tutta, brievemente la vi sporrò.

Quì mi flo folo, e come Amor m' invita,
Or rime e versi, or colgo erbette e stori,
Scoo parlando, e da 't empi migliori
Sempre pensando, e quesso solo m' aita.
Nè del mondo mi cal, nè di sortuna,
Nè di me molto, nè di sortuna,
Nè dentro sento, nè di suer gran caldo.
Già ebbi al cor due piagbe, or veggio d'una
Cenere satto il bel dardo gentile,
Dell'altra, com' io posso, mi riscaldo.

Man-

#### LXXII.

M Andovi tre sorelle, delle quali le due ultime perciocche questi di mi nacquero, sono ancora inemendate. Perchè vi priego, che del ten vostro non le vi lasciate partire, per concederle a persona del mondo, e sa chi ella si voglia. Altre cose vi manderei ancora, se a me non mancasse il tempo di sarle trascrivere, o pure se so simmassi, the a voi n'avanzasse per le mie poco importanti scritture. Salutatemi Do. e state sana. A'a. di Gennajo 1501.

# LXXIII.

Andovi il vostro Bembino, il quale mi duopre e sta tuttavia maninconoio ed assili staro sempre e sta tuttavia maninconoio ed assili staro semvoi, nè si vuole per niente racconsolare o conoscere persona altra, che voi. Amolo anco per questo
assili che pare che si risenta del danno del suo prismiero Signore, ed ami, e si dolga di quello, che
ama, e di che si duole egli. Non so quello, chei o
v'abbia scritto in più lettere, si sono tutto suor si
me. Delle quali se altro non ne sapete trarre, traetene questo, che durissima è la mia vita senza voi.
E se di voi, o dalla mia sortuna non si dà alcun
rimedio al mio assila mia sortuna non si dà alcun
rimedio al mio assila mia sortuna non si dà alcun
rimedio al mio assila peggio, che forse non stimate,
Agli 8. di Gennajo 1501.

#### LXXIV.

CE io dicessi, che amara non mi sia stata questa vostra raffermazione della vostra da me lontana dimora, io mentirei. Ella pure m'è amarissima e durissima stata, ma non sì, che dolcissimo non mi sia dall'altro canto il vedervi in più lieto stato, che quì non eravate. A questo modo temperando il mio affenzo col vostro mele mi pasco di nuovo cibo. Ed appena vorrei cangiar questo mio viver dolce amaro. Ch' io dico , forfe ancor ti ferba Amore Ad un tempo migliore. Forfe a te stesso vile, altrui se' caro. Ed in que la trapasso sospirando, non voglio dire lagrimando, Vorrei bene, che vero fosfe, che mi foste ubbligata, quanto dite, o pur tanto, quanto io a voi mi sento esfere, E se questo la fortuna mi vieta, che mi toglie ogni forza di poter per voi quello, che io vorrei potere, e forse v'ubbligherebbe a me, almeno si vedessero tutti i cuori, come si veggono le faccie, aperti e palesi, che io ne starei più contento. Il dono della vostra vita, che mi fate, accetto io, in quanto disidero, che il cielo sopra i miei anni la distenda liera e felice lunghissimo spazio . E degli onori , che avete ricevuti, ne godo al pari con voi, nè cosa mi può più cara effere nè potrà mai, che ogni onor voltro, ogni soddissazione, ogni vostra contentezza. E non voglio che la mia lontananza vi scemi selicità, anzi vi priego, che per mia cagione ve ne rallegriate tanto più pensando, che io delle vostre allegrezze mi rallegro vie più, che d'ogni altra mia particolare felicità, che venire mi potesse giammai,

Il configlio vostro, che Carlo m'ha dato, ho prefo io volentieri, quanto a me appartiene, e comunque il fatto ad andare abbia, certo è che io ne avea bisogno. E pure ora m'accorgo, che cosa è amare, che senza dubbio non mi sento possente a vivere lungamente da voi lontano, Crediate o non crediate ciò, che io vi dico, egli nel vero è così. E se mai la fortuna, che a tutte le mie voglie suole per antica usanza contraporsi, farà, che io effer non possa, dove voi sarete, per qualche tempo, asfai di leggiero potrete vederne la pruova. Io non fo che cosa sia un ora di riposo, poi che vi sete partita. Ma non voglio andar più oltra, che forse turberei la vostra pace. Dico adunque, che se io potrò venire a voi o per paffare dove sapete, o come piacerà alla mia stella, io il farò, e ogni laccio cercherò di rompere, se non potrò scioglierlo, che mi ritenga. Ma che bisogna dire se io potrò? Io pure fenza fallo verrò, le pochi giorni mi durerà questa vita, poichè così a voi piace, e così m'imponete che io faccia se io v'amo. Amovi, e verrò, e ciò fia in brieve o con Carlo, o poco dopo lui. Questo nostro benedetto piombo, che voi così nomate; al quale per mia mala ventura aver bisogna tanto risguardo in questa città ed a questi tempi, mi fa non essere di mio arbitrio, come io farei. Tarcio qualche altro rispetto, che mi raffredda spesse volte, quando io in su la maggior fiamma sono delle mie picciole e oneste voglie. Tuttavia non vi mettete di ciò pensiero, che potrà un giorno ancora venir tempo, che io sarò più libero vostro, che non sono ora della fortuna. O mio bene, o mio sostegno, o sola ogni mio riposo e mia vita, deh perchè

perchè non posso io ora alla vostra gota accostar la mia, e bagnare di due mie lagrime il vostro bello e dilicato viso, le quali tuttavia il mio bagnano. volea dire mal mio grado, ma non è così, ehe io pure le ho care, siccome colui, che ho apparato a vivere delle mie lagrime e del mio dolore . e a farmene conforto . So che il vostro pensiero asseguir non può immaginando la verità della mia vita, quale ella è per voi, nè io ve ne voglio dire altro. Ben vi priega questa mia per voi misera e felice anima, la quale in altro, che in voi, nè giorno nè notte non mira, che se avete in cuore qualche bella ed alta impresa rispondevole alle care parole già da voi dettemi per addietro, siccome fin qui per Carlo me ne è l'odore venuto, piacciavi di mandarla innanzi, e non ve ne lasciar rimuovere e frastornar da che che sia . infino a tanto che io possa con voi essere, che sarà tosto. Questo dono ella vi chiede per cara pruova dell'amore, che le portate, e sapete che a pigliarne pruova ne l'avete invitata più volte. Con Marco ho di voi ragionato bene spesso. Ad esso pare gran cofa, che io mi sia della vostra rimembranza solamente e sì lungamente vivuto contento in tanto ardore, in quanto egli vede che io sono. ed ha di me pietà, e vuole sopra ciò farvene conscienza. Amatemi, amatemi, amatemi, e mille volte amatemi, e state sana. A' 2. di Marzo 1502.

#### LXXV.

M Andovi le nostre comuni promesse di mia mano, quantunque la lettera paja straniera, accioc-

acciocchè elle stiano eziandio appo voi, caramente pregandovi, che alle volte le leggiate, e penfate, che tutto 'l mondo non arà sorza di smuovere il mio animo dall' offervanza delle loro leggi, infin che a voi piacerà, che io viva. E quando avvenisse, che a voi piacesse che io vivessi altramente, sorse che io nè così, nè altramente viverei. Amatemi.

#### LXXVI

"Utte quelle cose, delle quali dubitavate, ritornato io Giovedì mattina, ed a casa vostra giugnendo prima che alla mia ritruovai salve : le lettere in mano di vostra madre ed il rimanente e nello scrittojo e nella camera sicuro e provveduto, sicchè non ve ne pigliate più affanno. Ma quello, che male sta, sono io. Non so ora se di ciò tanto affanno vi pigliate, quanto avete fatto di quelle cofe affai meno importanti. Ogni pensiero, che s'avesse potuto prendere o M. B. o M. H. del mio esfere venuto costi, è salda. ta col mio così presto ritorno . M. T. non trovai, che era partito per Fr. Jacopo non arete ora con M. B. poscia che Beatrice viene con lui. Aretelo più tosto che io possa, perciocchè del mio venire un'altra volta a voi, non fo quello, che io mi vi dico, del quando. E fo che non credete che io così vi parli per poco stimolo del mio cuore. Veggo da ogni parte così ogni cofa opporfi alle mie voglie, lempre e tanti rispetti essere e dal vostro lato e dal mio, che nel più bello del correre ci ritengono le più volte, che io non ardifco

disco oggimai sperare altro frutto dell'amore, che io vi porto, che il piagnere. Il quale tuttavia m'è più dolce, che non sogliono effere agli altri amanti tutti i risi, e tutti i sollazzi loro. Ahi misero guiderdone della mia sede, dolenti lagrime e di dolente cuor segno, che volete ora da me? non è questo tempo da piagnere, date alla penna luogo, affai farete voi lungamente della mia vita compagne. Se io vi potessi far chiaro, quanto dolore è meco, credereste più di quello, che io vi forivo. Conosco che io vi sono d'affanno, che la mia sortuna non vuole, che io vi posta di sollazzo esser, il che mi sa disserare di più non vivere, State sana. A' 3. d'Aprile 1501.

## LXXVII.

He voglia far di me la fortuna con tante sue offese, io non so. Bene so questo, che nè ella, nè tutto il mondo potrà fare che io non v' ami, mentre io arò vita. Ahi dura, alla qual non basta così tosto avermi rotta la via, che mi portava al ben mio facendovi lontana da me, che ancora quando dopo lungo tempo io alla fine mi ritruovo un di dove voi sete, elia ogni occasione mi toglie di potere alla minor parte de' miei disideri toddissare, nè mi lascia pure il poter con voi un poco piagnere liberamente, non che ragionare, quanto io vorrei. Sallo Iddio che dolore è meco. Voglia esso, che io il possa portare, che forte ne dubito, tanto nel vero mel fento tuttavia andar cingendo ed abbracciando l'affannato vostro cuore, che già era mio. Volca ragionar con voi fo-

sopra quello, che mi diceste, dubitando non forse fopravinto da queste ingiurie s' andasse allentando il mio amore. Oimè, che il mio amore non può per avversità di fortuna allentare, nè potrà mai. Quello che io v'ho dato di me, altro che morte non vi può torre. O di questa misera vita sostegno grandi fono i torti , che la mia dura stella mi fa così ipesso. Ma molto maggiore è la sermezza del mio pensiero, il quale è, e vuole effere di voi fempre. Amate pur voi me, nè vi spaventino queste malagevolezze, che ci seguono amando, o voi muovano quelle cose, che muovono le altre donne tutto di della fortuna e volgari. Tanto più dolci faranno i frutti de' nostri amori , quanto con maggior fatiche governando le radici loro e con più nostre lagrime rigandole, gli aremo nodriti e cresciuti. Avea scritto fin quì, quando parendomi questa ultima parte acconcia materia, di verfo, in questi otto ne la distesi . I quali vi priego per quanto amore mi portate, che prendiate a memoria, e cantiategli all' amico che sapete, sì quetamente, che esso gl'intenda. E di questo me ne diate tosto novella, e di quanto sopra ciò fie avvenuto. Jerifera la notte ci fopragiunfe lontano dall'albergo con tanta fierezza di tempo tenendoci alquante ore quafi fenza poter vedere dove ci andassimo, che io arei voluto più tosto essere in ogni altro luogo, che in quella barca. Afpetterò intendere che arà ad effer di me fatto San Giorgio, Nella qual diliberazione fiavi dinanzi agli occhi questo poco contento cuor mio, che sempre in voi mirando, altro bene nè altro male vuole in questa vita, che voi . Ragionate con M., ragio.

gionate con Do. di me, poichè io non posso con voi ragionare. Io non tengo ora le lagrime, non tenete voi la vostra pietà.

Città con più sudor posta e cresciuta
Più grato vende il sio, che se ne coglie.
Fisteria con maggior perigli avutta
Più care fa le rapportate spoglie;
E nave più da venti combattuta
Con maggior sella in porto si raccoglie;
Così quando ebbe più d'amaro al store;
Tanto è più dosce poi nel srutto Amere.
A' 10. d'Aprile 1501.

#### LXXVIII.

Criffivi jeri per la via di M. Ora per Carlo non m' avanza che scrivervi, nè credo che faccia uopo altresì . Temo affai, e spero poco, ardisco nulla, ardo fecondo ufanza, piango più che io non foglio, vorrei effer ben morto per meno affanno. Quando io dinanzi a voi fono, quantunque poco fortunatamente in tre mesi due volte vi sia stato. pure in voi mirando, o le vostre parole udendo non mi ricordo de' miei mali, ma quando poi mi fete lontana, a me stesso ritornando io col pensiero, essi a poco a poco si ritornano nella dolorosa mia mente, e fannomi veder chiaro quello che'l piacere della vostra presenza mi suole nascondere, e ciò è, che io pure fui sempre amando, ed ora ho ad essere per avventura più che mai disavventuroso ed infortunato. Se non potete sofferire il vedere altrui piagnere, ficcome in Jacopo dimostrafte l'altr' jeri, fuggite il darmi occasion di ritrovarmi in lno-

go ficuro con voi. Se non è, che meno vi commuovano le mie lagrime, che l'altrui, e con men pietà le miriate. Ma pure o crudele quando farà, che questo sia? Ah, lasso che io non viverò tanto. Saluatemi Do. Aspetto ogni ora vostre lettere. Agli 8. di Maggio 1501.

#### LXXIX.

SE tutto il mondo m'avesse giurato, che io sì poco potessi con voi, come io mi veggo potere, io creduto non l'arei. Bene avete fatto voi a farlomi toccar con mano, acciocchè io non ne possa dubitar più. Le poche vostre righe, che m'ha recate S. Tro. se sono risposta di quanto io così caldamente in fegno dell'amore che mi portate per mie lettere già buoni di vi pregai, o se non sono, tanto è, sì perchè sono state così tarde, che ogni occasione è passata di quello, perchè io vi scrivea, e sì ancora perciò, che elle mi son venute sì digiune, che quando bene non ne fosse passata l'occasione io pure a quel termine farei che prima era, che io le ricevessi. Che benchè scriviate, che venuto M. T. sarete quì, non per tanto fon coteste altro che belle parole, che oggimai hanno perduto il credito, tante volte ci avete voi scritto somiglianti cose in vano, poi che fete costì. Nè già dico io ciò, perchè io voglia che a noi vi ritorniate prima, che piacer vostro sia di ritornarvi. Questo non vi chiesi io mai, che dato non m'avete tanto ardire in alcun tempo. Anzi era io acconcio di venire in luogo, dove il vostro esfere in cotesta città mi sarebbe stato più caro, che altrove. Ma dicolo, perchè voi questo intendendo, accioc-

chè io non aveffi a farmivi più vicino; che io ma fosti, avete taciuto quello, che in cuore vi siede. d'intorno alla vostra dimora, e me avete spacciato pel corso secondo usanza con tre parole. Alle quali tuttavia non resterei ancora di credere, se io altri segni non vedessi più certi, che le parole, i quali tutti mi dimostrano, quanto siate con l'animo da quello, che scrivete lontana. Sei giorni sono e sette notti, che io ebbi questi vostri pochi versi, che io dico, le quali come io abbia paffate ed in che pensieri, nè io vel dirò, nè voi il mi credereste, fe io il vi dicessi, che quello non si crede, che non si pruova. Ben vi dico io, che sorse il meglio sarebbe, che io mai veduta non v'avessi, in tale, sì duro, e sì misero stato mi truovo: Voi m'avete fatto vostro tanto, quanto sapete che io fono, ed a me vi deste nella guifa, che anco sapete. Quale mio merito vuole, che io sia ora dimenticato nella maniera, che io fono? Niuna offesa feci mai all'amore, che io vi porto sallo Iddio, nè alle leggi, che sono ed effere debbono tra noi, se offesa non è stata il mio amarvi senza mezzo, senza riservazione alcuna, senza fine. Perchè da quel cuore mi scacciate, il quale dee mio essere, ed in cui di sempre albergare, se bene amando si merita, ho in bene amando meritato? E se io non vi sono, chi v'è entrato? chi vi dimora? Oimè, e tu dolcissimo nostro DI PARI dove sei così tosto ito? Voi solevate beffarvi di tale, che senza cagione dal suo amante si discostò. Ora perchè voi da me senza cagione vi discostate? perchè sì poco vi cal di me? perchè vi mutate? O Do. Do. fola di tutte le nostre fiamme consapevole, e più del cuore

della mia donna conoscitrice, che io non era, tu non a voto parlavi, quando nel principio de' nostri amori di quel caldo, che in quel tempo ti parea che ella sentisse, ragionando, la domandasti . E quanto durerà? volendo per questo dire, che poco. Bene è esso durato poco, o vera indovina de' miei danni, e forse meno, che tu medesima non istimavi, e male si sono mantenute vere quelle parole, che ella ti rispose, che furono, Quanto durerà la mid vita. Ella vive, e non m'ama, ed io l'amo, e non vivo, anzi muojo ogni di tante volte, e tanto un pungentissimo coltello mi passa e mi trafigge il cuore, quante mi torna nell'animo, che per sì poca lontananza in tanto le sia di mente uscito il suo pure ora così caro Perottino, che egli non posfa impetrar da lei grazia d'una brieve e picciola contentezza. Ahi mia folle e misera credenza, maledetta sii tu, e maledetto il giorno, che tu in cuore m'entrasti, se così falsa v'avesti ad entrare . Credete credete, che infinito dolore è meco penfando, che sì poco faccia per me quella donna, per cui niuna cosa potrebbe essere giammai così grande o così dura, che fare per me si potesse, che io non la facessi, ed il cui onore e diletto è a me sopra la mia vita caro, e oltra i giorni della quale, dove io sapessi che la mia fede fosse da lei, siccome ella merita, conosciuta, vorrei patteggiar col cielo che non si distendessero i miei, e se col cielo non si patteggia, torrei a patteggiarlo con la mia vita, la quale tuttavia se non pigliate altro stile, potrà essere, che durerà poco, e se sapeste quale ella è ora, più a queste parole dareste sede, che sorse non date. Ho il cuore pregno di mille cose, che io vorrei po-

tervi dir tutte, come io le fento, una volta innanzi che io mi morissi. Il che se conceduto mi fia poter fare meno discontento n'andrò, dove io andare ne debbo, e meno angoscioso. Se non mi fia conceduto, e senso alcuno rimane negli animi nostri dopo la vita, io di là le riserberò a dire ad alcuna di quelle donne, che più amarono, che voi non amate. E quando a voi quelle parti verrete, dove io già di molto tempo innanzi sarò stato, che una volta v'avete ad andare, conocerete il torto, che ora mi fate, e sarete da mille saggi amanti ripresa. Se voi così spesso lettere da me non arete per lo innanzi, ciò sarà perchè a me non essendo elle giovevoli, a voi nojole essere non vogliono, e perdono vi chieggono, se esse più che loro credenza non era, vi sono per addietro state. Salutatemi Do.e state sana. e di me ricordevole quanto vi piace. A' 28. di Giugno 1501. Di Vinegia.

# LXXX.

L A dolcezza del vostro dono, che io ebbi con le vostre digiune carte, quantunque sia moita, pure non è stata tanta, che abbia potuto raddolcire l'amaro, che esse carte m'hanno portato e lasciato nel cuore. Io allo ncontro altro che lasgime donar non vi posso, delle quali se sete vaga, come mi pare che siate, seguite, siccome avete incominciato che io doviziola sare ve ne posso e abbondevole per poco tempo, perciocchè elle poco tempo mi promettono di lasciarmi in vita, e bene saranno a tosso togliermene, quando più la morte, che così stata vita, mi sarà cara. Questa carta piagne altresì, come sa chi la scrive.

#### LXXXI.

Uando arete un animo da darmi puro e semplice e costante, come è quello, che infin quest' ora avete da me avuto, io forse ritornerò vostro tale, quale ora mi diparto da voi. Ma infino attanto che voi l'avete d'altra maniera, perdonatemi, se io per lo innanzi non sarò più vostro nella guisa, che stato sono per lo addietro. Non so già, se la morte mi potesse essere più amara di quello, che sia ora questa separazione e divorzio di que' cuori, i quali io credea, che con indiffolubile catena legati foffero, ed erano per me, se da voi mancato non fosse. Ma perciocchè meglio è il morire una volta, che mille, ho per men male eletto che così fia, avvengane che può. I ragionamenti e ordini dati questa notte lungamente col P. ascoltati da me a bastanza molto dalle parole jeri da voi dettemi differenti e lontani, mi dimostrano, quanto io debba poco sperar di potere aver giammai quello di voi, che voi avete avuto di me, poscia che quel tanto, che fenza danno d'un mezzo de' vostri pensieruzzi mi potevate dare e promesso m' avevate forto tanta fede, nol mi date. Non crediate, che io mi muova per gelofia de' vostri onori, che io più cari gli ho, che voi medesima non gli avete. Ma muovemi, che io vi veggo meno alta d'animo di quello, che io stimava, poichè sì apertamente incontra sì puro animo e sì poco neceffariamente fingete. Molti anni sono, che io cerco quello, che due volte ho creduto d'aver trovato, un Lettere del Card. Bembo Vol. IV.

certo e fedel cuore. Ma io non cercherò più, e credero, che tutte le donne fatte sieno ad un modo. Non meritava la mia santa fede tinta in quel caldo proponimento, che sapete, la quale nel vero non era fatta, come quelle degli altri uomini, che la vostra fosse a me fatta, come quella dell'altra donna verso me su , la qual voi solevate bessare . Se direte, che poca cagion mi muova, arete appresso ad ogni giusto giudice gran torto. Io non conobbi mai, che dove si vivesse con finto cuore, amistà vi potesse essere, o fede. Però sempre con tutto il mio troppo confidente animo v'ho di questo non infingere fopra tutte le altre cose priegata, anzi altro da voi non ho voluto, che questo, la qual cosa vi sia chiara, se voi a memoria vi recherete l'obbietto delle mie voglie. Ahi quanto agevolmente il vento ne porta mille nostri pensieri, e quelli molte volte, che noi più costanti e più stabili essere crediamo. Di questo vivete sicura, che voi mai più non sete per ritrovare uno animo verso voi tale, quale è il mio, e bafti. Degli obblighi che la vostra cortesia m'ha posti nel cuore molti e chiari, non ne siate mal contenta, che potrà effere, che io non ve ne farò mal debitore. E se cosa alcuna posso ora ó potrò mai in alcun tempo per voi, spendetemi sicuramente per quanto io vaglio, che sempre vi rispondero buona lega, ne mai altramente fara, Ch'io pur fui vostro, e se di voi son privo, Via men d'ogni sventura altra mi dole. Priego gl'Iddii, che quella dolcezza, che voi ora levate alla mia vita, effi alla vostra portino in mille doppi. A me sempre fia dolcissimo fopra tutte le altre dolci cose, il sentire, che il cielo in pro avvanzi ogni difiderio vostro. State

State sana: To partirò fra due ore. A'4. di Settembre 1501.

## Ad F. F.

# LXXXII.

E Gli mi giova che ogni giorio pensiate con accorte invenzioni qualche capione d'accrescere il mio suoco, siccome oggi avete satto con quella, che la vostra lucidissima tronte cignea. Perciocchè se fate ciò, perchè sentendovi in qualche patte calda, vogliate vedere ardere altini, non riculo per ognuna delle vostre faville avere molti Mongibelli nel mio petto. Se sare, perchè l'altrui male naturalmente vi sia caro, chi accussire mi potrà glustamente, se egli intenderà le cagioni dell'arder mio Certo io peccar non posso da santi miracoli fede. Di voi faccia Amore giusta vendetta, se sette altra nella fronte di quello, che fete nel cuore. A' 14. di Luglio 1503.

#### LXXXIII.

N On perchè io possa dire in quanta dolce amaritudine m'abbia involto questa partita, vi scrivo, o luce della mia vita, ma per solo pregar voi, che v'abbiate voi stessa cara, e la vostra salute, che alquanto pare che sia ossesa, poccuriate, acciò che la mia vita non pera. Il verso, che avevate ora in parte d'intorno, è già tutto nel mio cuore scolpito, il quale a nessuna altra cosa sa luogo, che al pensier di voi. Così avete di lui meritato.

tato. Oimè, che io pure parto. Bascio quella dolcissima mano, che m'ha morto. A' 18. di Luglio 1503.

#### LXXXIV.

TO parto o dolcissima vita mia, e pure non par-I to ne partiro mai. Se allo 'ncontro voi rimanendo non rimarrete, non voglio dire di voi, ma certo O me felice sopra gli altri amanti. E quale più dolce miracolo far fi può, di questo, vivere in altrui, e morire in se? Oime come posso io ben giurare che io in voi mi vivo. Tutta questa notte e nel fonno e nelle vigilie, quanto effa lunga è stata, sono io stato con voi, e spero che di tutte le altre della mia vita, in quanto la umana condizion lo pate, così avverrà. Priegovi che non isdegniate cortese e dolce prestarvi a quella parte di me, che con voi si rimane, ed alle volte ragioniate di lei con la mia cara fanta L. alle cui orazioni mi raccomando. Dicefi che ciascuno ha un buono Angelo, che per lui priega. Io priego quello Angelo, che pregare per me può, che egli prieghi FF. di ciò che esso sa che a me sa mestiero. Questo tanto so io, che alla ferma e pura fede mia, che ver me fiate amica di mercè, s'acconviene. Che fe io fossi Angelo come è egli, molta pietà mi prenderebbe di ciascuno che amasse nella maniera che amo io . A voi bascio ora quella mano col cuore, che fra poco verrò a basciare con quella bocca, che ha in fe il vostro bel nome sempre, anzi pure con questa anima, che mi dice volere in quel punto venire in su le labbra per fare in quel modo della fua dolce ferita dolce vendetta.

### LXXXV.

On perchè io voglia impetrare dalla vostra mercè cosa alcuna, io ora vi scrivo che voglio oggimai in mano della fortuna la briglia de' miei desiderj lasciare, poiche dalla mia essendo eglino governati non percio vanno al loro cammino, ma per fare voi certa di due cose. L'una è, che io non vorrei avere guadagnato un tesoro più tosto, che avere inteso quello, che io jeri seppi da voi, il che potevate bene, ed era debito della conformità farmi intender prima . L'altra, che non potrà tanto la mia fiera disavventura, che se io averò vita, il fuoco, nel quale F. F. ed il mio destino m'han posto, non abbia ad essere il più alto e più chiaro, che oggidì in cuore d'amante si senta appresso. Alto il farà la natura del luogo, nel quale egli arde, chiaro la fua stessa fiamma, che ancora a tutto'l mondo ne darà testimonio. Non merita la grazia alla quale, vostra gran mercè, mi chiamavate, che o renduta o tolta che ella ora mi sia, io più ad altra donna pensi giammai, sì perchè nessuna potrà esfere di tanta eccellenza, e si perchè alle terze fiamme concedendomi, se io la vita ne lasciassi, bene mi sarebbe investito, quando tutti i terzi avvenimenti delle cose, perciocchè sono perigliosissimi, si sogliono benedire. Nè caso, nè fortuna, nè luogo, nè tempo, nè il mondo tutto, nè voi medesima potrete più fare, che questo mio disponimento non abbia luogo. Potrei scrivervi molte cose, che non vi seppi dire jeri, quando poteste vede-

re, che caritate accesa Lega la lingua altrui , gle spiriti invola, Ma se non sapete conoscermi dalla mia vita, o leggermi negli occhi e nella fronte, che debbo ro penfare che nelle carte facciate? Se io farò poco felice forte arà voluto questo il cielo , acciocche io sia di molta fede e di più raro animo elempio. Sospettate ora il falso, quanto molto vi piace, e credete il vero, quanto poco porere, che o vogliare o no, conoscerete un giorno avere male a questa volta giudicato. Quantunque è da temere, che non lia tanto volere d' altrui questo, quanto vostro giudicio. Il che se e, spero che si farà in ciò vero il proverbio, che io leffi nelle voftre carte ne' di paffati, Che quien quies re amatar perro, spesso ravia le levanta. Delle alere mie lettere vi priego che ne facciate un bel fuoco. Questa sola vi piaccia di serbare per sede di quanto vi scrivo. Che ancora di qui ad alfrettanti anni, quanti fono a noi per addietro paffati, potrà ella per avventura effere da voi letta e con soddisfazione vostra, e con onor mio. Alla cui buona grazia bascio la mano, A' s. d'Ottobre 1503.

#### LXXXVI

Sono oggi otto giorni, che io da P.F. mi din lontano, quantunque potrei giurate, che neffuma ora è trafcorfa in questo tempo senza la sua memoria, la quale è satta si famigliare e propria del mio pensero, che ella è oggimai più tosto cito e nodrimento dell'anima, che altro, e se

drà ancora pochi giorni di quelta maniera, che è per andare continovo, io avvilo che ella in tudto l'ufficio medefimo dell'anima si piglierà, onde io non altramente di questa memoria mi viverò e fostenterò, che fogliono gli altri uomini della loro anima fare, nè altra vita averò, che tale pensiero, Faccia così quello Iddio, che ciò ha vo-·luto che io allo ncontro tanta parte abbia di lei, quanta balta a fare che l'evangelo della conformità fia fondato fopra vera profezia. Io spesso mi vo ricordando, ed ho in ciò poca fatica, alquante parole dettemi parte al testimonio della luna ful verone, e parte a quella finestra, che io sempre vederò volentieri, e similmente in quante maniere di care imprese e adornamenti ho la miagentile donna veduta, che tutti con mirabile dolcezza mi fi girano intorno al cuore, ed accendono in me un difiderio di pregarla, che ella voglia fare sperienza della qualità dell' amor mio . Perciocchè infino a tanto che io certo non fono che ella conosca quanto ella in me puote e quanto e quale è il fuoco, che la fua gran virtù ha nel mio perto racceso, io contento non sarò mai. Grande fiamme è quella d'un vero amore, e masfimamente quandor due voglie pari in due alti animi, di quale maggiormente ami, fanno contela, cerca ciatcuna di darne più viva pruova. Ma vie pili grande è alle volte la fiamma di quello amore, il quale non può, quando e' vuole dimoftrarfi, che di quello nom è, che a fuo piacere ne fav fegno. Ho remato di far Tofcano il woftro Crio d cielo yet mundo Dies., mar non: truovo modo di dire questa sentenza con alcuna mia soddisfazione

in questa lingua, e massimamente in forma di Cobla e con somiglianti parole. Tuttavia mando a voi un sonetto incominciato per dire quel suggetto, e poi torto ad altro cammino, che per quello andare con dignità non potea, del quale lempre altissimamente parlare ed io disidero, e certo s'acconviene. Ho inteso che voi state bene, però del vostro non vi sentir disposta il di, che io pressi da voi comiato, altro non dico. Dolcissimo mi sarebbe vedere due versi di mano di FF. ma non ardisco chieder tanto. Voi priego che la preghiate in quello che a voi pare che si convenga, per me. Basciovi la mano col cuore, poichè con la bocca mon posso. A' 18. d'Ottobre 1503.

## LXXXVII.

E occupazioni hanno questa natura, che molte insieme s'annodano le più volte l'una con l'altra in maniera, che chi una ne crede pigliare pure ne piglia molte a guisa di catena, al cui primier cerchio ed anello s'aggiugne il secondo, ed a quello il terzo, e così seguentemente infiniti senza alcuno intramezzo e spiccamento. La qual cofa ho io questa fiata conosciuto, che qui venuto per solo una bisogna procacciare di due di, convengo trattarne più altre, che quella una s' ha dietro tirate necessariamente mal mio grado . Ma quello, che più occupato m'ha, è stato l'aver trovato il mio padre per una caduta in gran rischio della fua vita, nel quale lasciarlo non ho fin questo di pietosamente potuto, che esso s'è riavuto ed è fuori di sospetto, che non è stato poco. Do-

mane farò a Vinegia, e fattovi due dì ; siccome vi diffi , ritornerò a rivedere la mia cara metà , fenza la quale non folamente non fono intero . ma ancora pon niente; in modo è ella non pure il mezzo di me, ma eziandio tutto me, e fia fempre, ed emmi ciò dolcissimo sopra tutte le umane venture, nè posso io far guadagno alcuno più caro, che in questa guisa perdendomi menar la mia vita con un solo pensiero, pure che in due cuori viva una stessa volontà e un suoco, che può vivere, quanto esi cuori vogliono, giri, come si voglia, il cielo . E tanto più agevolmente possono esti ciò fare, quanto i loro pensieri occhio strano scorgere non può, nè forza umana il cammin vietare, che essi fanno, poscia che eglino e vanno e vengono non veduti. Alla buona grazia di voi bascio la mano, ed alla mia cara Mad. L. mi raccomando. A' 25. d'Ottobre 1502.

# LXXXVIII.

A Ccetto ogni kusa, che mi sate per nome di FF. e tutti quelli rispetti, che dite esser molti al non mi scrivere ella secondo il disderio, che ella sia di piacermi, io da me ho immaginati continovo, ed immagistava tuttavia, quando io vi pregni di due versi di sua masso. Non per tanto non posso tenermi di non disderar le sue lettere, possia che e il vederla, ed il ragionar seco, che essere soleano due fermissimi e dolcissimi societa della mia vita, mi sono interrotti e tolti; è rimaso in più il terzo, e rimarrà sempre, che torlomi nessua così potra giammai, se non quella mia.

una, che è di tutte le cose ultimo fine, il pensier dico e la memoria di lei, che intorno al cuore ogni giorno, ogni notte, ogni ora, in ogni luogo, in ogni stato mi si gira. Ma questo pensiero, perciocchè arde, se egli si cerca qualche poco di refrigerio alle volte, e voi nel dovete iscusare, e FF. gran pietà farà a sovvenirmelo. Pensar potete di quanto diletto mi sarebbono sempre le sue lettere, quando la fola scusa, che voi del suo silenzio mi date, m'è di molta consolazione stata in modo, che io spero vivere qualche giorno di questo cibo contento. Di che quelle grazie, che io posso maggiori, rendendovi, non vi terrò a questi di santi in più lunga lezione occupata. Ma farò fine, senza fine alla buona grazia vostra ed alla pietà di lei raccomandandomi. Il mercoledì fanto 1504.

## LXXXIX.

Eh Commare Commare a questo modo sai buona guardia alle mie cose? E chi mi salverà
quel tesoro, che m'è sopra tutte le umane cose caro, se lo lasci dar via tu e donarlo ad altrui? Io
ti priego per solo Iddio, che quella constanzia, che
usi tu, operi che sia eziandio in colei, che fa professione d'essera con solo constante, ma la constantia istessa. Tu per mille torti fattiti, non muti animo, ed ella senza nessun torto da me ricevere mi sa
molto spesso che la mia pazienzia de stanca in modo, che io ssorzato sono a temere di lei e della mia
vita ad un tempo. Io mi ti raccomando quanto bisogna. A' 3. di Febbrajo 1503.

#### XC.

'possibile, che ogni volta che io da voi sto E dieci giorni lontano, a nuovo servente abbiate a donarvi? Quantunque dir potete, che cotesto, al quale date favore ora, non sia nuovo. O debole e poco fermo animo vostro, e vaga fede! Pensate con qual cuore io vivo, intendendo che Roma nuoce a me, non folo perchè ella lontana a voi mi tiene, ma ancora perciò che i fuoi vi fono più cari, che non si conviene alla fede vostra datami, ed a' meriti della servitù mia. Dio vel perdoni, che io non ve lo perdono già, nè perdonerò mai se io dovessi ben per questo andarne dannato. Sarei a questi dì ad Urbin tornato, ma pensandomi, che io potrei sturbare cotesti nuovi piaceri vostri, tenuto me ne fono, che non voglio far cosa, che nojar vi possa in parte alcuna. Ahi quanto su vera quella sentenza: Femmina è cosa mobil per natura, Onde io so ben che un amoroso stato In cuor di donna picciol tempo dura. Vengano mille malanni a P. G. ed alla Magione di Bologna, se io aver ne la dovea con questa perdita, comechè io dovrei bestemmiare la inconstanzia vostra, che così adopera, e vuole, che io fempre viva in tristi e dolorosi pensieri. Se io non vi scrivo così allegro, come io vorrei, e come voi solete aver più caro, datene a voi stessa la colpa. Io per me non posso viver allegro, se non tanto, quanto voi cagion me ne date, e sa Dio, se ora me ne date molta. Ma non vi curate. Che se io non credessi ancora sar le mie vendette un giorno, mi morrei disperato. Le mie vendette saranno, che

che se andrete dietro in trattarmi, come ora trata tate, io vi leverò il più fido servente, e più vero, che abbiate, e farò, che egli attenderà al servizio mio, e non più a servire e ad adorar voi. Orsit rallegriamoci, e ridiamo ora un poco, acciocchè non diciate che io sempre scrivo cose maninconiofe. O quante belle commedie s'intende, che sono state fatte ad Urbino , quante belle feste, quanti balli! e dicefi, che voi conoscevate tutte le maschere subito che vi giugnevano dinanzi, e pure non v'avete conosciuto me, che vi sono venuto innanzi tante volte. Ne folamente ora conosciuto non m'avete a quelte voltre feste in maschera, ma nè pure scoperto, che m'avets sempre veduto infino al cuore. Ho piacere de' vostri piaceri tutti, falvo d'uno, ed ance io mi fo qui maschera bene spesso; ma la mia maschera non è fatta come sono le voltre, perciecche deve le vostre sono di tela dipinte, la mia è fatta di molti diaspri, e tutti fono in forma di gelofia, per la quale io rifguardo fuora, e veggo non folo quelle persone che mi sono dinanzi, mu ancora le lontane, e già la gelofia è cresciuta in modo, che la maschera non solamente mi offende il volto, ma ancera il cuore. Dio voleffe, che usafte anco voi di queste maschere, ma ve le vorrei date io, come voi a me le date. Con tutto questo vi bascio mille volte la mano, e nella voltra buona grazia raccomendo senza fine la molto fedele servitù mia, troppo spesso da voi offela, ed oltraggiata a gran torto.

#### XCI.

Appoi che io vivo nessuna lettera mi ricorda che io ricevessi giammai così dolce, come quella fu, che V. Sig. mi diè al partir mio, nella quale mi dimostravate, che io nella vostra grazia vivea. Di ciò, come che io abbia prima che ora alquanti segni avuti, pure questa certezza di vostra mano m'è luta d'infinita soddisfazione e contento . Rendovene adunque tutte quelle grazie, che io, che altro ben non ho, che voi, debbo rendervi di sì caro dono. A cui rispondendo, dove dite, che io bene ho fatto a dar con la mia lettera refrigerio agli affanni vostri, e che ciò lungamente aspettato avete, dico, che avete a sapere, che la prima ora, che io vi vidi, m'entraste in sì fatto punto nell' animo, che mai poi per nessuna cagione uscir ne fete potuta. E fe io con voi lungo tempo taciuto mi sono, è ciò stato, perciocchè la mia maladetta disavventura, che a tutti i miei disideri maggiori s'oppone con più forte petto, ha così voluto, che m'è uopo stato solo nel mio afflitto ed arso cuore ristringere le mie fiamme, e come che questa medesima disavventura mi sia ora contraria più che giammai, pure ella non mi spaventa, nè spaventerà sì, che io suo mal grado non v'ami, e sempre non vi tenga per sola e cara di me e della mia vita donna, e che io non vi serva con tutta quella pura e calda fede, con che può un animoso e immobile amante quella Donna, che egli sopra tutte le umane cose ama ed onora servire. Ben priego io voi, che non vi mutiate, o attriffiate, in questo

amore, perciocchè molte cose contrastino ed avverse a' nostri disideri sieno come vedete, anzi pensiate di tanto più accendervi ad amare, quanto più dura la voltra impresa esser vedere e confiderate, che ognuno fa amare dove ogni cola è prospera, e savoreggevole e seconda; ma dove sempre mille dure e dilapevoli cole sono all'incontro. mille lomananze, mille guardie, mille steccati, mille muri, quivi non la cialcun amare, o fe fa non vuole, o fe vuole non perfevera, e perciò è cofa più rara, e perche è più rara, è ancora più bella in se, e più magnanima, e più lodevole, e maggior argomento, e fegno di grande, e d'alto cuore, che quantunque io disiderassi piutrosto tranquillità alle nostre fiamme, che malagevolezza, pure per questo non rimane egli, che io tra me stesso contento non mi tenga penlando all'altezza del mio pensiero, che mal grado della fortuna io v'ami. e che neffuna cola torre mi poffa ciò, che non fia, immaginandomi, che se eziandio voi nessina cosa far potrà, che non mi amiate, debba venire ancora quel giorno, nel quale si vincera per noi, e supereraffi la fortuna, pure che non ci lasciamo da lei foprastare e vincere in questo mezzo, ed allora ci fia caro e dolce ricordarir d'effer fermi e costanti smanti flati, e parracci d'effer pur folo per tal memoria felici, concioffacolache le vittorie più firdate, e più faricate fanno il trionfo e maggiore e più caro, e poiche voi mi dite, che non difiderate di renere là vita per altro, che per mio servizio, dicovi, che non folamente da quinci innanzi ritenere anch' io la mia vira per altro, che per voi fervire, non defiderere, ne procaccere, ma che in nesfun tempo

sempo mi guarderò di arrifchiarla, e de spenderla per piacervi, e poseia che ad ogni modo si more, e dieci anni o venti più o meno non fa, che turtavia non fr lafei questo cielo, più dolce mi farebbe oggi voi fervendo, ed a voi piacendo fervire, che privo della voltra grazia vivere ancora lungo tempo, perche fe voi conoscere, che io sia buono in far cola, che piacer vi possa essere, vi prego, che senza risparmio alcuno della mia vira, la m'imponiate, fopra tutto fere pregata ad aver cura, che neffuno faper poffa, e seoprire i vostri pensieri, acciocche ristrette ed impedire non ci siano più ancora, che non fono le strade, che a' nostri amori porrano, nè vogliate di persona fidarvi, sia chi ella vuole infin tanto, che io a voi non venga, il che ad ogni modo sarà, fatto Pasqua, se io sarò in vita. Il renditore di queste mio fidatissimo, che passe reste a Verona, ritornerà a sapere, se voi vorrete cosa niuna comandarmi. Vi degnerete in quel mezzo farmi rilposta, e secretissimamente dargliele, che fia benissimo dara; anzi vi priego io di ciò, che poichè poco a bocca parlare ci poffiamo, fiate contenta di ragionar meco lungamente con lettere, e di narrarmi quale la vostra vita è, e quali sono i vostri penfieri, e di cui fidanza prendere, e quali cose vi tormentano, e quali vi danno confolizzione, e ponete riguardo, che non fiate veduta ferivere, perciocchè io lo che lete affai guardata. Io in costà fatto Pasqua verro, come io vi diffi, e paffero fino a Roma per un mete, o poco più, Ora buscio quella dolciffima man voffra, da cui il mio cuore è diffretto. ed ohre a cio, fe mi date tanto ardire, bafciovi l'uno di que' due leggiadrissimi e feintillantissimi e dol-

dolcissimi occhi vostri, che m'hanno tutta piagata l'anima, prima e bella cagione, ma non sola, del mio fuoco. Ricordivi alle volte che io nessuna cosa penso, miro, onoro, se non voi, nè delle percolle della fortuna temerò, nè d'ingiuria, che ella far mi poffa, se conoscerò nel pensiero e nell'amor di voi effere, nè altra felicità voglio in questa vita, che voi della mia travagliata nave porto e ripofo dolciffimo. L'inchiuso A. che io ho un tempo al petto portato, vi degnerete di portar la notte voi alcuna volta per amor di me, se il di portar nol potrete, acciocchè quel caro albergo del vostro preziofo cuore, il quale poter basciare una sola volte lunga ora patteggerei a prezzo della mia vita, fia almen tocco da quel cerchio, che ha lungamente tocco l'albergo del mio. State sana. A' 10. di Febbrajo 1503. Di Vinegia.

# XCII.

V Engo a V. S. tale, quale io posso, postciacchà altramente non posso, quantunque io so, che anco altramente verrò a voi molto spesso, e di Roma, e dovunque la fortuna mi girera, ma non mi vedereto e avventura così spesso, come io vederò voi; ed è gran ragione, che così avvenga, perciocchè meritate molto maggiormente voi d'esser volentieri veduta da ciascuno, che così bela e dilicata sete, che non merito io così sformato e vizzo, ma come che sa, io grandemente mi doglio, che nè anco quì effendo posso vedervi, nè voi v'avete lasciata, quando potevate vedere. State sana, c sate vezzi alla mia sembianza, poichè

# PARTE SECONDA. 241 a me non gli avete far voluti, che Dio vi perdoni.

#### XCIII.

7 Enendo M. Anton Maria mio carissimo, ed amatissimo fratello a Roma, poche cose bifognerà, che io vi fcriva, che egli, il quale meco è stato molte settimane, v'acconterà di tutto quello, che io potessi commettere a questa lettera, perchè piacciavi darli interissima fede, ed insieme farli buon vito per amor mio. Che di tutte le accoglienze e cortesie, che a lui farete, io tenuto ed ubbligato vi rimarrò . Perciocchè egli è di quegli uomini, i quali io amo con tutta l'anima. Se l'amico dalla stafetta gagliardo stato fosse questi di varcati, voi l'avreste avuto una sera sprovedutamente in casa, che mi dice, che senza dubbio ne muore della voglia. Io che fo, che egli non suole essere bugiardo, glielo credo, ma quello, che non è stato un giorno, fia un altro, in ogni modo ha ciò ad effere, ma latciando flare il parlar di lui, e di me ragionando, deh Mad. A. mia, vi ricordate voi di me giammai? Io voglio credere di sì, sebben credessi vanamente, perciocchè questa credenza pure alquanto alleggerisce la maninconia, che del non potere io effere con voi prendo, e stimo, che prenderò sempre. Per grazia vostra poche volte ho di voi novelle, onde io sto del continuo con sospetto, che il vostro male dello stomaco vi dia più sovente briga ed impaccio, che non si converrebbe. O male tastidioso, crudele e reo, come ti può egli sofferire il cuore di tenere nel letto

ed in dolore sì bella, e sì dilicata e gentile donna, come Mad. A. è? Che te ne dovresti vergognare ingiusto e villano, che tu sei. Se tu non la lasci oggimai stare, io dirò sempre male di te. Vedi tu, or quello che ne guadagnerai. Dunque lasciala, e non la tormentar più. Ella è mia, ed io più che la mia vita l'amo, ed onoro. Non si conviene, che tu ti pigli le cose mie tu . Q tu puoi avere tante altre Donne da occupare, perchè in questa, che io sola ho e tengo cara vieni tu così infidiofamente a porte la tua spiacevole e disperiosa mano? Che se tu pure ad uno di noi due vuoi affanno dare, dallo a me, e lei lafcia contenta, ed allegra flare. Io poco mi curerò di tuo dispetto, pure che ella da ze non sia tocca e molestata. Or questa è una lunga digresfigne, e querela. Dunque io farò fine, pregandoyi, che alle volte mi facciate vedere due versi di vostra mano. Basciovi, ed abbracciovi stretta stretta, dolcissimo e caro, ma poco goduto ben mio. A' 10. di Giugno 1509. Di Urbino.

#### XCIV.

Girandomili tutta quella notte per la memoria quello affai, che già si volentieri donato mi solea estere, e quel poco, che si ostinatamente mi su negato jeri a sera, tanta vergogna e apata pierà di me stesso mi sopraprese, che to non mi ricordo mai aver bagnato il mio leto di tante lagrime, di quante quella volta l'ho bagnato. Vivete allegra e contenta di questi avan-

zi vostri è perdite mie; che lo ne vivo fenza fine mal contento è maninconiolo, e così viverò sempre infino attanto, che io non farò quella finna del vostro sprezzarmi e delle vostre repulse, che fate voi del mio adorarvi, e de' miei prieghi. Al primo di Gennajo 1508.



# TAVOLA

Delle Lettere che si contengono nel presente Volume, divise in due parte.

| PARTE PRIMA.  A Madonna Lucrezia A Borgia Ducbeffa di Ferrara da car. 1. ac. 1.7  A M. Emilia Pia da Monte Feltro da car. 7. ac. 31  A M. Libatta Gonzaga Ducbeffa di Urbino c. da car. 32. a car. 41.  A M. Veronica Gambara da car. 41. a car. 62. A M. Prefettoffa di Siniga glia a car. 63  A M. Cammilla Gonzaga da Porto a car. 65, 66  A M. Sufanna Conzaga, c di Cardona Conteffa di Colifano a car. 67  Alla Badeffa di Monifero di S. Pietro di Fadova da Car. 68.  A M. Leowora Gonzaga a car. 110  A M. Niccola Donzella della Ducbeffa di Ferra a car. 111  A *** da car. 112. a c.115  A M. Leowora Gonzaga Ducbeffa di Urbino da car. 68. a car. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Madonna Lucrezia Borgia Ducbessa di Pescara da car. 1. a. c. 27  M. Emilia Pia da Monte Feltro da car. 27. a. c. 31  M. Lisabetta Gonzaga Ducbessa di Urbino ec. da car. 32. a. car. 41.  M. Veronica Gambara da car. 41. a. car. 62. A. M. Pescattessa di siniga- glia a car. 63. A. M. Cammilla Gonzaga da Porto a car. 63. A. M. Sussana Gonzaga da Porto a car. 65. A. M. Sussana Gonzaga da Porto a car. 65. A. M. Sussana Gonzaga da Caricana Contessa da Ca | PARTE PRIMA.                |                             |
| Ferrara da car. 1. ac. 27  M. Emilia Pia da Monte Feltro da car. 27. ac. 31  M. Lifabetta Gonzaga Ducbeff adi Urbino ec. da car. 32. a car. 41.  M. Veronica Gambara da car. 41. a car. 62.  M. Prefettoffa di Smiga glia a car. 63.  M. M. Prefettoffa di Smiga glia a car. 63.  M. M. Sufamua Gonzaga da Porto a car. 65. 66  M. Sufamua Gonzaga da Colifano a car. 67 Alla Badeffa del Monifero di S. Pettro di Padevia a. car. 68.  M. Leonora Gonzaga Ducbeffa di Urbino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Contessa di Lando da        |
| Ferrara da car. 1. ac. 27  M. Emilia Pia da Monte Feltro da car. 27. ac. 31  M. Lifabetta Gonzaga Ducbeff adi Urbino ec. da car. 32. a car. 41.  M. Veronica Gambara da car. 41. a car. 62.  M. Prefettoffa di Smiga glia a car. 63.  M. M. Prefettoffa di Smiga glia a car. 63.  M. M. Sufamua Gonzaga da Porto a car. 65. 66  M. Sufamua Gonzaga da Colifano a car. 67 Alla Badeffa del Monifero di S. Pettro di Padevia a. car. 68.  M. Leonora Gonzaga Ducbeffa di Urbino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ↑ Madonna Lucrezia          | car. 74. a car. 78.         |
| Ferrara da car. 1. ac. 27  M. Emilia Pia da Monte Feltro da car. 27. ac. 31  M. Lifabetta Gonzaga Ducbeff adi Urbino ec. da car. 32. a car. 41.  M. Veronica Gambara da car. 41. a car. 62.  M. Prefettoffa di Smiga glia a car. 63.  M. M. Prefettoffa di Smiga glia a car. 63.  M. M. Sufamua Gonzaga da Porto a car. 65. 66  M. Sufamua Gonzaga da Colifano a car. 67 Alla Badeffa del Monifero di S. Pettro di Padevia a. car. 68.  M. Leonora Gonzaga Ducbeffa di Urbino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A Borgia Duchessa di        | A M.Vittoria Colonna Mar-   |
| A M. Emilia Pia da Monte Feltro da car. 27. a c. 31  A M. Lifabetta Gonzaga Ducbeffa di Urbino ec. da car. 32. a car. 41.  A M. Veronica Gambara da car. 41. a car. 52. A M. Engletteffa di Smiga- glia a car. 63. A M. Prefetteffa di Smiga- glia a car. 65. A M. Cammilla Gonzaga da Porto a car. 65, 66 A M. Sufanna Gonzaga, c di Cardona Conteffa di Califano a car. 67. Alla Badeffa del Monifero di S. Pietro di Padevo a car. 68. A M. Leonora Gonzaga Ducbeffa di Urbino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ferrara da car. I . a c. 27 | chesa di Pescara da car.    |
| Feltro di car. 27. a. 6. 31  A M. Lifabetta Gonzgag Ducbeffa di Urbino ec. da car. 32. a car. 41.  A M. Veronica Gambara da car. 41. a car. 62.  A M. Prefettoffa di Siniga glia a car. 63.  A M. Cammilla Gonzgag da Porto a car. 65. 66 A M. Sufanna Gonzgag da Carlona Conteffa di Califano a car. 67.  Alla Badeffa del Monistero di S. Pietro di Padeva a. car. 68.  A M. Lugetta Quirina da cetti de car. 100.  A M. Artusina 'degli A- ketti della Ducbeffa di Ferra a car. 101  A M. Niccola Donzella della Ducbeffa di Ferra a car. 161.  A M. Lagora Gonzgag Ducbeffa d' Urbino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 79. a car. 88.              |
| A M. Lifabetta Gonzaga Ducbeffa di Urbino ec. da acar. 32. a car. 41. A M. Veronica Gambara da car. 41. a car. 62. A M. Prefetteffa di Siniga glia a car. 63. A M. Cammilla Gonzaga da Porto a car. 65,06 A M. Sufama Gonzaga, e di Cardana Conteffa di Colifano a car. 67. Alla Badeffa del Monifero di S. Pettro di Padevoa a. cat. 68. A M. Leonora Gonzaga Ducbeffa di Urbino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Feltro da car. 27. a c. 31  |                             |
| car. 32. a car. 41.  A M. Veronica Gambara da car. 41. a car. 62.  A M. Prefettoff a di Siniga glia a car. 63. A M. Cammilla Gonzaga da Porto a car. 65. 66 A M. Sufanna Gonzaga e di Cardona Conteff a di Califano a car. 67. Alla Badeffa del Monistero di S. Pietro di Padova a. car. 68. A M. Leonora Gonzaga Ducheffa di Virbino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | pote a car. 89              |
| car. 32. a car. 41.  M. Veronica Gambara da car. 41. a car. 62.  M. Prefettoffa di Siniga glia a car. 63.  M. Gammilla Gonzaga da Porto a car. 65. 66  M. Sufanna Gonzaga, c di Cardona Conteffa di Califano a car. 67.  Alla Badeffa del Monistero di S. Pietro di Padeva a. car. 68.  M. Leonora Gonzaga Duccheffa di Virvino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Duchessa di Urbino ec. da   | A M. Ippolita Chiara a      |
| A. M. Veronica Gambara da car. 41. a car. 62.  A. M. Prefetteff di Siniga glia a car. 63.  A. M. Cammilla Gonzaga da Elena Bemba fua Figlia da Car. 64.  A. M. Sufama Conzaga e di Carlona Conteffa di Siniga de Colifano a car. 67.  Alla Badeffa del Monifero di S. Pettro di Padevo da car. 104.  A. M. Niccola Donzella della Ducheffa di Ferrara a car. 111.  A. M. Leonora Gonzaga Ducheffa di Vorino da PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | carte 89.                   |
| da car. 41. a car. 62.  A M. Prefettes al Smiga- glia a car. 63.  A M. Cammilla Gonzaga- da Porto a car. 63.  A M. Sulanua Gonzaga- di Cardona Contessa di Calismo a car. 67. Alla Bades al Monistro- di S. Pietro di Padova a. car. 68.  M. Lisbetta Quirina sa da Car. 103.  A M. Artusina 'degli A- lecti a car. 110  A M. Niccola Donzella della Duchessa di Ferra- a car. 111  A*** da car. 112. a c.115  A M. Leonora Gonzaga- Duchessa d' Urbino da  A M. Prefettes sa car. 63.  A M. Lisbetta Quirina sa da rat. 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | A M. Lugrezia R. a car.90   |
| A M. Prefettoff a di Siniga glia a car. 63 A M. Cammilla Gonzaga da Porto a car. 65, 66 A M. Sufanna Gonzaga, e di Cardona Conteff a di Califano a car. 67 Alla Badeff a del Monistero di S. Pietro di Padova a. car. 68. A M. Leonora Gonzaga Ducheff a d' Urbino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |
| glia a car. 63 A M. Cammilla Gonzgaz da Porto a car. 65, 06 A M. Sulama Gonzgaz 5 edi Carlona Conteffa di Carlona Conteffa di Califano a car. 70 Alla Badelfa del Monifero di S. Pietro di Padeva a car. 101 A M. Leonora Gonzgaz Ducheffa di Virbino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | car. 91. a car. 103.        |
| A M. Cammilla Gonzage da Porto a car. 65.06 A M. Sulama Gonzaga e di Cardona Comelfa di Caliano a car. 707 Alla Badelfa da Monitori di S. Pietro di Padova a. car. 68 A M. Leonora Gonzaga Duchelfa di Urbino da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Ad Elena Bemba Jua Fi-      |
| da Porto a car. 65, 66 A M. Sufanna Gonzaga, c di Cardona Contelfa di Califano a car. 67 Alla Badeffa del Monistero di S. Pietro di Padevu a. car. 68. A M. Leonora Gonzaga Ducheffa d' Urbino da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             |
| A M. Sufanna Gonzaga, e di Cardona Contessa di Colifano a car. Ola A M. Niccola Donzella della Ducbessa di Ferra- ra a car. 110 di S. Pietro di Padova a. car. 68. A M. Leonora Gonzaga Ducbessa d' Urbino da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | A M. Artufina 'degli A-     |
| Califano a car. 67 Alla Badelfa del Monifero di S. Pietro di Padevoa a. car. 68. A. M. Leonora Gonzaga Ducbelfa d' Urbino da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | leotti a car. 110           |
| Alla Badeffa del Monistero di S. Pietro di Padeva a car. 68. A M. Leonora Gonzaga Ducheffa d' Urbino da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | di Cardona Contessa di      | A M. Niccola Donzella       |
| di S. Pietro di Padova<br>a. car. 68.<br>A. M. Leonora Gonzaga<br>Ducheffa d' Urbino da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Colifano a car. 67          | della Duchessa di Ferra-    |
| di S. Pietro di Padova<br>a. car. 68.<br>A. M. Leonora Gonzaga<br>Ducheffa d' Urbino da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alla Badessa del Monistero  | ra a car. III               |
| A M. Leonora Gonzaga Ducbeffa a Urbino da  PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | A * * * da car.112. a c.115 |
| Duchessa d' Urbino da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a car. 68.                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A M. Leonora Gonzaga        | PARTE SECONDA.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Duchessa d' Urbino da       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Lettere Giovenili a car.117 |

# IL FINE.

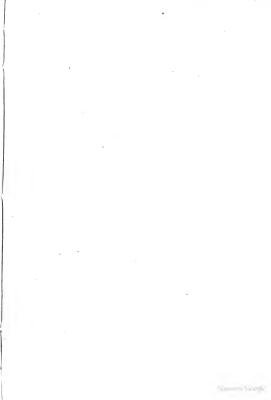





